

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





## Harvard College Library



FROM THE FUND GIVEN BY

## Stephen Salisbury

Class of 1817

OF WORCESTER, MASSACHUSETTS

For Greek and Latin Literature



# RAGGUAGLI

DI VARII SCAVI,

E SCOVERTE DI ANTICHITÀ FATTE NELL' ISOLA

DICAPRI

DAL

## SIG. HADRAVA;

E DAL MEDESIMO COMUNICATI PER LETTERE AD UN SUO AMICO IN VIENNA.



NAPOLI 1793.
Presso Vincenzo Orsino.

# arc 726. 73

Jan 6.1921 LIBHARY

From the library of

Hac scrips non otil abundanția, sed amoris erga se. Tull. epist.

3V

## AVVISO AL LEGGITORE,

E cercate una descrizione dell' isola di Capri, che possa vicordarvi i fatti memorandi in essa accaduti, le antichità preziose vi difforterrate, e che possa spiegarvi lo stato presente dell'isola, e servirvi come di guida, facendone il tragitto, leggete queste lettere, dal-le quali forse ritrarrete ancora interesse, e diletto. Non ci è dubbio però, che vi troverete maseria bastante a critis care, ed anche perche un tedesco ardisca di pubblicare un saggio in un' idioma forastiere: Ma voi attribuir lo dovete ad un genio naturale, che accende ognuno di questa nazione, di coltivar le lingue, ed in particolare l'armonica, e soave italiana, colla quale si familiarizza dimorando più anni in Italia, e precisamense nella deliziosa, ed incomparabile cistà di Napoli. Del resto, essendo queste lertere scritte ad un amico il più stretto in Germania, non si è fissata l'attenzione allo stile, perche derrate dalla sincerità, e dall'amicizia . Per questa ragione perdonerete qualunque altra cosa a chi si ba prefisso di parlare unicamente al suo amico,

mico, e di comunicargli le più minute nosizie, non solo per dilettar lui, ma anebe il ristretto cercbio degli altri amici. Dopo di questa provenzione, intraprendetene la lettura, e se resterete invogliato di visitar Capri, sarà la più grande approvazione, che dar potreste a queste lettere. Vivete selice,



LET.

#### LETTERA I.

Amico carissimo.

Oglio contentare la vostra curiosità col darvi un dettaglio esatto dell'isola di Capri, e de' miei scavi ivi fatti, secondochè vi ho promesso. Non mancherò di raccontarvi d'un tempo all'altro delle cose interessanti, che riguardano il sito, il luogo, gli abitanti, la loro industria, le manistatture, il commercio, e le produzioni dell'isola, che potranno piacervi per la storia naturale. Vi descriverò parimenti tutti i pezzi d'antichità, che ho sottratti dal seno della terra, con quelle spiegazioni, che per ajuto della mia memoria ho fatte. Infomma vi esporrò tutto, che bramate di sapere, e mi lusingo di soddisfarvi. Non ho ambizione di sormarvi un' istoria completa di quanto in quest' isola è avvenuto, ma ciò non ostante, vi accennerò tutto quello, che se n'è scritto, e narrato fin dalla minima tradizione degl' isolani . Avete ragione, caro amico, che mi animate a questa descrizione, perchè, a dirvi il vero, io non trovo, che alcuno siasi affaticato finora a scoprire nell' isola istessa monumenti, e riscontri che possono sar sede della sua celebrità, e non vedo altro che alcuni

femplici manuscritti, de' quali vi parlerò in appresso, o alcuna descrizione in qualche libro, nella quale non altro si è fatto, che raccogliere quel poco, che da qualche storico di passaggio se n'era detto, ed accennato. Non posso però negare, che questi manuscritti mi siano stati di guida nelle proprie mie scoverte.

Dippiù. Per soddisfarvi pienamente vi manderò colle mie lettere qualche disegno de' monumenti scavati, che ho fatto ritrarre, e così vi divertirete coi vostri amici, che han desiderio di saper notizie di questi ameni siti . Se mi criticate , accetterò con piacere le vostre rissessioni, sapendo, che la critica d'un' amico prudente, savio, e letterato m' istruirà, e mi renderà più attento ad esaminare gli oggetti. Voi mi lasciate anche la libertà di scrivervi in uno stile di confidenza, dunque sarà più facile per me di spiegare tutto con disfinvoltura, aggiungendo qualche facezia, o le avventure piacevoli, che mi sono accadute, le quali serviranno per ispezzare la monotonia della descrizione, che vi farò dell' isola continuatamente finche avrete niente più a domandarmi : così credo avrò riempito il dovere dell'amicizia, che vi ho giurato per sempre. Conservatemi la vostra tanto cara, e pregevole salute, persuaso della stima la più perfetta, colla quale ho l'onore di rassegnarmi.

LET-

#### LETTERA II.

Tete molto impaziente amico caro. Già nella prima lettera vi aspettavate, che io venissi a qualche principio della descrizione di Capri, mentreche non ho parlato d'altro, che della distribuzione da farsi ; anzi ho tralasciato di accennare varie cose che nel seguito della corrispondenza continuata vi paleserò, e questo ho fatto a bella posta, per eccitare dippiù la vostra curiosità, e per sorprendervi quando meno ve lo immaginate. Io seguitero un certo ordine, ma permettetemi pure, che mi slontani da ogni maniera metodica, o pedantesca. Vi lascerò qualche volta nell'attenzione ulteriore, e riprenderò poi in un'altra lettera il filo : così scriverò con più gusto, e voi non vi tedierete delle mie notizie.

Ogni forastiere, che arriva di Roma in Napoli, e mette il piede nel lido del mare, ammira il superbo golso, e domanda subito qual'isola sia quella, che si presenta magnisicamente, come un'ansiteatro. Il forastiere è contento di ascoltare, che sia l'isola di Capri, la quale ispira ad ognuno, che ha qualche rimembranza della storia de' Cesari, la sua celebrità, e se non si ricorda, i giovanetti marinari gli risponderanno alla seconda domanda, che in quest'isola tempo sa Timperio abitava, storpian-

così tutti gl'isolani il nome di questo cele-

bre imperadore.

Le isole d'Ischia, di Procida, e di Nisita sono nascoste sotto la punta di Possipo, ma quella sola di Capri domina il golso di Napoli. Ne' tempi sereni, allorchè il cielo è splendido, e senza la menoma nuvola, de' quali noi godiamo spessissimo, si vede l'isola così bella, e distinta, che alletta ognuno a sarne il tragitto. Vi si possono discernere le case senza l'ajuto de' tubi, tanto sembra vicina. Interesserà ancora l'osservatore attento vedere arrivare, e partire navi, bassimenti, e barche di pescatori in gran numero, che passano tra la punta dell'isola, e quella di Massa. Caro amico vi ho dato un picciolo pregusto dell'isola. Vivete selice.



LET:

#### LETTERA IIL

TTO ricevuta la gentilissima vostra, dove mi ricercate per quale occasione ebbi il piacere di visitare la prima volta l'isola di Capri. Vi diro, che fin dal primo momento, in cui giunsi in Napoli, l'avrei ben desiderato, se le mie occupazioni, e la mia situazione, che non dipendevano da me solo, me l'avessero permesso. Dopo cinque anni del mio soggiorno in questa capitale ne colsi il momento fortunato, allorchè ebbi la sorte felice, ed invidiabile di accompagnare S.M. il Re in quest'isola nell'anno 1786. Egli vi si trasportò per la caccia delle quaglie con un brigantino, due galeotte, ed uno sciabecco, oltre delle barche de' pescatori, e quelle di camera, che formavano in tutte una bella squadra. Gl' isolani, che con anzietà aspettavano il loro Sovrano, fi affollarono nella riva dando fegni di firaordinaria allegrezza: ma in quel momento vi fu una scena improvisa. Appena S. M. pose il piede nella terra, che il governadore dell' isola voleva già proferire il suo studiato discorso, ma le grida, ed i clamori tanto delle donne, quanto degli uomini lo fecero tacere, anzi alcuni isolani lo scostarono dal Re con forza, e tirando fuori dal petto il pane,

lo ruppero, e gli mostrarono di qual cattiva qualità si fosse. Raccontarono in breve tut-ti i delitti del governadore, implorando dal Sovrano la clemenza di effere liberati da tamostro . S. M. n' era veramente commosso, nulla rispose nel momento, ma dava però segni d'accettare la loro domanda. Per li dodici giorni, che il Re si fermò in quest'isola, lasciò informarsi di tutto, godè molto della caccia, e quando il governadore in questi giorni doveva dare qualche rapporto, com'è il solito in simili occasioni, lo ascoltava, senza fargli il menomo rimprovero. Giunto il giorno della partenza, mentre S.M. si pose in barca accompagnato dal fuddetto governadore fin alla riva, ordinò, che fosse arrestato, e quindi trasportato in Napoli per esser rimesso al tribunale della Vicaria ; quelchè il governadore manço sognava. Tutti gli abitanti dell' isola esclamarono alla partenza del Re nelle più forti espressioni del cuore; evviva, evviva!

Inoltre nel breve soggiorno, che ivi sece S. M., distribuì delle somme considerabili pe' i maritaggi, per l'educazione della gioventu, e per la migliorazione delle strade, e rese quegl' isolani contenti per averli satto partecipare della sua bontà, e clemenza, soddiesacendo a tutte le loro giuste brame, colle quali potevansi procurare più selicità. Se voi conoscesse Ferdinando IV., voi l'amereste tanto, quan-

quanto io, egli è un Signore il più amabile, che tratta tutti, parla con tutti, ascolta, e rende giustizia momentanea... basta così, ciocchè vi è dippiù lo riserbo nel mio cuore. Sapete, che mi sono presisso di non fare una descrizione formale dell'isola, tanto meno ardirei di sormare un'elogio persetto d'un Sovrano, che tralascio alle penne più culte. Continuatemi il vostro affetto, e l'onore de'vostri comandi, e sarò eternamente.



A 4

LET.

#### LETTERA IV.

I rallegro infinitamente, che le mie notizie vi danno piacere, e per darmene una pruova, mi avete domandato chi mai nella descritta occasione abbia fatto il Cicerone. Non avrei mai creduto esfer voi inteso del termine Cicerone, che si dà comunemente ad ognuno. che spiega le antichità, e le magnificenze de luoghi. Questi perloppiù sogliono essere i paesani istessi, che sono i più prattici de'siti, e che posseggono la più sciolta loquela: così hanno acquistata una gran fama il Cicerone Raffaele in Pozzuolo, ed il Bartolomee nel monte Vesuvio; In Capri però la persona più distin-ta, ed istruita dell'isola è il Vescovo monsignore Gamboni, il quale ne ha dati al Re tutti i rischiaramenti, e si è mostrato pronto nel rispondere adequatamente a tutte le domande. che gli furono fatte. In questa maniera, ed anche colla sua modestia egli ha saputo insinuarsi nel cuore del Sovrano, dalla di cui clemenza à stato rimunerato.

Nel foggiorno, che in quest' isola sece il Re, era situato con tutto il suo seguito nella casa del su sig. Natale Thorold ricco negoziante inglese, il quale passandovi la sua vita per molti anni, la sabbricò in sorma di cassello adornandola di mobili inglese, e di tutte le comodità. Dopochè egli sinì i suoi selici gior-

giorni, paísò la casa alla famiglia Canal, alla quale l'aveva lasciata, il di cui primogenito su satto dal medesimo erede in testamento di tutti i suoi beni esistenti in Inghilterra. Questa è la più bella casa dell'isola situata deliziosamente. Nell'uscire dalla sala si viene ad una loggia, di dove si presenta un magnifico quadro, che sorprende, vedendosi tutta l'ifola, come un'anfiteatro, e dirimpetto tutta la pianta di Napoli, che si distingue chiaramente nella sua grandiosa estensione. Al di suori s' incontra una bella firada, che conduce fin' al Mulo vicino alla riva del mare, dove è il miglior posto per la caccia delle quaglie. Nella permanenza, che qui fece il Re, io ebbi l' onore di accompagnarlo alcune volte. S. M. usciva un' ora prima dell' alba per aspettare l' entrata delle quaglie nell'isola, che d'un giorno all'altro venivano più numerose, ed in murra. Il primo divertimento de' cacciatori era quello di colpirne una quantità nel loro arrivo, giacche questi uccelli sanno il loro viaggio per mare di notte, ed allo spuntar del sole prendon la terra, e si riposano dal lungo tragitto tra le frasche, dando così segno della loro stanchezza. I Cacciatori avendo assistito all' entrata, voltavano poi le spalle alla marina, e facevano la ricerca delle quaglie co cani addestrati tra i cespugli, dovo erano appiattate, e così caminando pian piano godeva-no ampiamente del falubre divertimento. Se vi parlo, Amico, con gusto di questa caccia, .non

non credete, ch'io sia cacciatore; Voi ben sapete, che lo sono a tavola, dove ammiro, e gusto ne' piatti il piacere, e la delicatezza della caccia.

Or sapendo, che 'l soggiorno del Re era fissato a dodici, o quindici giorni, e vedendo, che i gentiluomini cacciatori andavano la mattina, ed il giorno al detto divertimento, io mi pretissi, non essendo cacciatore, difar delle passeggiate per l'isola, esaminando d' un giorno all'altro le ruine antiche, le amene alture, e le più sorprendenti vedute. Un di per azardo mi portai in una masseria detta il Castigliose, dove i paelani mi fecero offervare un grand' albero di fico roversciato dal vento, e che aveva lasciata una profondità presso a poco di cinque palmi napoletani. Nel fondo si scopriva la volta d'una camera, dov' erano ancora alcuni stucchi antichi attaccati al muro, e ben conservati. Si raddoppiò in quel punto la mia curiosità, onde feci allargare il terreno, e scendendovi con un lume, vidi da un buco, che vi erano varie camere di seguito. I paesani ammirando allora il mio gusto per tale antichi-tà, si offerirono pronti di fare un saggio di scavo, alchè volentieri condiscesi. Prima però, she a questo si venisse, tornai al palazzo, e narrai al Re, al quale foleva dar conto delle mie passegiate, la fatta scoverta, domandandogli permesso di poter eseguire il disegnato scavo. S.M. me l'accordò subito, aggiungendo queste parole: se trovi qualche cosa, che sia degna de' miei ฑน-

musei, la riserberai, alle quali risposi: Maestà, questa è il mio dovere, onde ardo di desiderio di trovarvi cose molto rare, e degne per metterle ai piedi della M.V. Nel giorno appresso strinsi il contratto co' paesani, e incominciai a dirigerli per quel che avevano a fare, e perchè non appariva il minimo indizio di qualche ingresso, seci scavare in una certa distanza da quel buco già aperto, sperando di trovarvi la porta. Dopo la satica di qualche giorno si scoprì una finestra, che seci interamente allargare in forma d'una porta, per potere guadagnare il lume, e la via in quelle camere sotterrance, che, con mio dispiacere, si trovarono riempite di terreno. Non mi stancai di farle pulire, per andarvi fino al fondo, dove si osservò una specie di astrico, sotto del quale si toccava il sasso vivo. Così, per quel primo soggiorno di Capri, acquistai de i marmi spezzati, mattoni figurati rotti, ed alcuni stucchi, che feci condurre in Napoli in due sole sporte, terminando il mio primo scavo in una sola came-ra. I paesani intanto mi afficurarono di non toccare alcuna cosa sino all' arrivo dell'altr'anno, in cui promise il Re di ritornarvi per la predetta caccia. In questo stato lo lasciai , senza pensarci più sino al mio ritorno nel seguente anno, e così lascio la mia lettera ben lunga sino all' ordinario proffimo, in cui vi darò altre notizie, che potranno dileta tarvi. Addio.

Let-

#### LETTERA V.

Ssendo i marmi ben rari in Germania, feppi anch' io stimare i piccioli frammenti trasportati da Capri, anzi chiamai il miglior marmorajo, che mi fu indicato nel. luogo qui detto il gigante, al quale li confergnai tutti, ordinandogli di pulirli, e di farne tante mostre quadrate, ed eguali, per offervarne la varietà, e la bellezza. Passarono tre mesi, senzache da lui avessi veduto alcun lavoro. Alfine impaziente lo sforzai di riportarmi in casa i miei marmi, ed allora simosse a mandarmi alcune mostre malamente allustrite, dicendo, che gli altri pezzi a nulla servivano per la loro picciolezza. Non volendo contrastar con lui, pagai quanto desiderava, ch' è stato sempre il mio solito uso, ma riprensibile, perchè simile gente se ne approfitta, e si burla d'una generosità mal adattata. Effettivamente i migliori marmi si mettevano in opera dai suoi giovani, e quelli mi rimandavano, che non va-Jevano per la bottega. Ogni apprendente deve pagare gli anni del noviziato, locchè è stato spesse volte da me sperimentato con mio gran disvantaggio. Ma ciò vi basti. Eccomi ora a dirvi, che appena il Re giunse in Napoli no-minò governadore dell'isola un tenente colonnello d. Emanuele Diversi nato di parenti tedeschi, uomo

mo probo, e molto esatto ne'suoi doveri. Esso ha la felicità di avere una brava moglie, che ogn'anno partorisce, e gli sa il rigalo d' un maschio. Ha fin'adesso otto figli, de'quali quattro fono già situati nel collegio militare. di questa città, tutti belli, e spiritosi ragazzi. Amico, altrettanti io ve ne auguro, giacchè anche voi avete principiato ad arricchire la vostra famiglia con leggiadri donzelle, le quali, credo, che non le destiniate per monache. Maritatele tutte ; forse tra di esse si troverà pure una, che sia così brava, come la governatrice, ed avrete così una doppia confolazione, cioè di avere aumentata la popolazione în ambe i due sessi, e di avervi procurati del meriti particolari col donare alla vostra patria valorosi difensori. Addio. Con tutto l'affetto del cuore mi raffegno



### LETTERA VI.

Erdonate le mie improvisate nell'ultima, che vi ho diretta. Adesso vi darò delle

notizie con ogni serietà.

Gli antichi scrittori, che han parlato dell' Isola di Capri, sono Tacito, Plinio, Straboane, Svetonio, Virgilio, Ovvidio, Dione, Giovenale, Silio italico, Stazio, Tolommeo, Claudiano, e varj altri. Voi troverete in questi molti paffi memorabili, e molti ancora contradittori, onde lascio a voi il piacere di esaminarli , e confrontarli , per decidere poi chi di loro abbia torto, o ragione. Oltre però de nominati antichi scrittori, e gli altri, che fiorirono ne' baffi tempi, non è mancato nel nostro secolo chi ha rivolta la sua attenzione anche a quest'isola. Infatti nel tempo del Re Carlo III nell'anno 1750 il governadore d. Giuseppe Maria Secondo diede manuscritta una breve relazione di Capri. In essa si occupò in molte citazioni de' nominati autori, per mostrarne la celebrità, ed ebbe in mira di accennarne i migliori luoghi, che si hanno, per gli scavi da intraprendersi. Nell'anno 1775 nel mese di decembre andò in Capri il Dottore Giraldi, Fece in varj siti piccioli saggi di scavi sino a quattro palmi, e raccolse tutti i migliori pezzi di antichità, che in quel tempo tenevano gl'isolani, scoverti per caso nel coltiva-

tivare la loro campagna. Descrisse pei il suo foggiorno ivi fatto in un breve discorso, che corre anche manuscritto, dove si divertì assai nelle citazioni tanto in latino, quanto in italiano de' menzionati autori. Il suo più interessante racconto consiste nelle piante da lui offervate nell'isola. Qualche anno addietro il medico Accucci rimise al Re una breve relazione parimenti manuscritta di Capri. In essa si fece il merito di scoprire, e denominare i siti delle dodici ville di Tiberio, e i vari luoghi da scavarsi, servendosi pure delle citazioni numerose, come gli altri. Questi son quelli, che han parlato e scritto di quest' isola. Io però, caro Amico, che voglio divertirvi, e non tediarvi, non mi servirò d'alcuna citazione, ma vi racconterò a poco a poco in un certo ordine tuttociò in cui esti convengono. Vi aggiungerò le mie rissessioni, e le osservazioni fatte da più anni, che giro l'isola, ma senza la menoma pretenfione, anzi voi ben conoscete, se sono lontano dal darmi alcun vanto o attribuirmi alcun merito. Sarò affai contento, se vi avrò divertito colle mie lettere, e se il mio dettaglio vi animasse ad intraprendere il viaggio d'Italia per l'unico oggetto di vedere questa celeberria ma isola, resterei molto pago nell'abbracciarvi con tutto il cuore mille, e mille volte, mentre ora non posso darvi, che sole assicurazioni della mia costante amicizia, e venerazione.

LET.

### LETTERA VIL

l'acchè desiderate, amico, di avere una descrizione topografica di Capri, ecco, vi servirò.

L' isola di Capri è posta diecifette miglia distante da Napoli, tre dal capo di Massa, e nove da Sorrento. Ella un tempo è stata unita al capo di Massa, che gli antichi appellarono promontorio di Minerva dal tempio di questa Dea, del quale ancor si veggono alsune ruine nel lido del mare. Che sia stata un di distaccata dal suddetto capo o dalla violenza de' terremoti, o dall' impeto de' flutti del mare, si offerva chiaramente dalla perfetta eguaglianza del terreno di calcina, che si vede tanto in Capri, quanto nell' estremità del continente dalla parte del golfo di Napoli. L'isola ha conservato l'antico suo nome di Capri dal gran numero de vapri, che anticamente vi si trovarono. Il suo giro, o circuito è di nove miglia, avendone di lunghezza cinque, e due di larghezza. La sua forma è assai allungata, e quasi nel parallelo di Napoli. Varie rupi d' inaccessibile altezza circondano il fuo scoglio, che aprendosi di tratto in tratto in diversi seni offrono una varietà indicibile di errido, e piacevole a cagion delle rupi, e de' faffi

sassi sparsi ne'suoi ridenti, ed ameni campi . Questa varietà presenta sorprendenti colni di veduta, e rende la più gran vaghezza ad un pittore, che arricchir volesse la sua fantasia. e soddissare nell'istesso tempo i dilettanti di pittura col procurar loro le vedute le più rare, e ricercate. Il tutto insieme forma una grande amenità. Vi sono alcune distanze, che offrono all' occhio diverso prospettive pittoresche. La più bella è, quando si arriva al porto, facendosi il giro a mezza costa. Pare, che l'isola sia unita a due montagne, e comparisce molto elevata,ma poi si scuopre la parte inferiore, rassomigliando ad un magnifico anfiteatro composto di ordini gradatamente distribuiti di piante , di vigne, e di oliveti. L' isola si divide in due pacsi. L'uno nella parte orientale, dov' è la città di Capri, l'altro nell'occidentale, dove forge Anacapri, che vuol dire Capri superiow. Quì appresso vi aggiungo la pianta di quest' isola, (Tav. I.) che vi servirà per trovarvi i luoghi, dove erano situate le antiche ville, o dove ho intrapresi i miei scavi. Spero, che ne sarete contento, frattanto conservatemi nella vostra inalterabile amicizia.



#### LETTERA VIII.

Ermettetemi, che ora ritorni al mio

Giunto il seguente anno, ebbi d'onore di accompagnare similmente S. M. il Re a quest' isola benedetta verso la fine del mese di aprile, nel qual tempo cominciano de quaglie ad entrarvi, e profieguono fino quafi alla metà di maggio. La caccia in quell'anno fu abbondantiffima, e dilettevole, ma oltre però di tale divertimento, si degnò il Sovreno nel tempo del fuo foggiorno di concedere molte grazie, infuori di quelle, che nell' anno avanti accordate aveva, e specialmente provvide, che vi si stabilisse un seminario pe' i giovani destinati ad essere preti, ed ordino, che vi si aprisfero le scuole normali, ed un conservatorio per le femine, lasciandone tutta la direzione al molto degno Vescovo Gamboni.

Subito al primo momento dell' arrivo vistai Castiglione luogo del mio scavo, e trovai, con somma sorpresa, che non vi era stata mossa la menoma pietra, ma tutto in quello stato, in cui lasciato l' aveva nell'anno scorso. Ne trovai però la vera cagione, e conobbi, che non era tanto da lodarsi la fedeltà di quegl' isolani, quanto la loro perspicacia. Essi pensavano in tal maniera al proprio interesse.

ti, cognati, e tutto il denaro restò in quella sola famiglia, la quale posso dire, senza vantarmi, d'aver resa selice, come vi accennerò

in altro luogo.

Continuando il mio scavo, scoprii due altre camere sotterrance, dove si trovò una gran quantità di bellissimi marmi colorati e nella seconda camera trovai un pavimento di mattoni detti tavalozze, ch' erano di grandezza d' un palmo, e mezzo in quadrato, alcuni de quali avevano l'iscrizione della fabbrica. Finalmente un giorno prima della mia partenza fui spettatore d' una scena molto graziosa. Si scoprì nella profondità di dieci palmi un marmo bianco figurato, il quale, quantopiù si toglieva il terreno, tantopiù grande, e voluminoso appariva. Allora la curiolità, e l'allegrezza di quegli operari fu indicibile, che, lasciando e zappe, e cosani, si avvicinarono tutti a quell' nomo, che lo scavava; Quindi si trasse fuori un marmo, tondo, grosso, e di peso quasi di un cantaro, che si pose a terra, sopra del quale uno si buttò, e lo strinse fermo, mentre tutti gli altri s' inginocchiarono, e le donne gridarono: un tesara un resoro. Lo scavatore del marmo prese allora un coltello, e forzando con questo un perno di ferro, che si moveva nella punta, voleva traforare il marmo medesimo, onde fui costretto, discostando per forza quella gente. a fare intendere di non aver quel pezzo che la pancia d'un vaso di marmo, e di non effer

vuoto al di dentro, ma lavorato di un pezzo sano di marmo statuario. Dopo lunghe spie-ghe tutti si acquietarono, e potei in questo modo animarli a proseguir lo scavo per trovarvi le parti mancanti. Effettivamente si rinvenne la base col rimanente con sommo mio piacere. Da questo tratto si vede l'avidità degl' isolani tanto del denaro, quanto di scavare un tesoro. Ritornando poi in Napoli seci riportare i mattoni sani, e più di quattro cantari di marmi colorati, oltre del vaso, che ho fatto restaurare, e del quale vi mando quì appresso il di-segno. ( Tav. II.) La forma è molto elegante, e le figure rappresentano un Sacrificio. L'ho fatto modellare, rigalandone i gessi a' varjamici, edanche agli studj d'alcuni professori di scoltura. L'attual possessore di questo vaso è un'inglese M'. Styvens, che per alcuni anni ha goduto il foggiorno piacevole di questa Città nutrendo l'amore per l'antichità, e per la musica. Amatemi, come vi ama il vostro amico sincero.



2 LET

#### LETTERA IX.

🕷 N risposta alla vostra domanda intorno ai 🎩 primi abitatori, ed al governo antico di Capri, vi dirò brevemente, che i primi abitanti di quest'isola sono stati i Teleboi venuti da Samo, popoli, che fiorirono verso il tempo della nascita di Ercole. La loro storia è oscurissima, la quale null'altro di certo ci ha conservato, senonchè il nome di Telone loro re, e di Ebalo di lui figlio. Capri fu soggetta alla greca repubblica napoletana, in tempo della romana, ed allora vi furono introdotte le arti, gli esercizi giovanili, e i giuochi ginnici, come la lotta, il corso, il ballo , la lancia , la pallacorda , ed altri , che formavano tutta la ginnastica, onde divennero rinomati, gli efebi caprensi. Acquistò in feguito maggion celebrità dalla dimora, che vi fecero i due Cesari, cioè Augusto, e Tiberio. Ottaviano Augusto intraprese il viaggio nelle di lei campagne pel cambiamento dell' aria, onde girando le isole vicine, quà poi si conduste, per ammirare ancora quella greca gioventù, delle di cui arti, ed esercizi era egli molto amante. Si dice, che, appena giunse in quest' isola, un' antichissima quercia, ovvero un'elce già a terra abbattuta, da sestessa si al-zasse, e riprendesse il suo verde fresco ne rami già diffeccati. I favoriti dell' imperadore lo lulingarono dicendos che tal portento accadeffe

desse pel suo arrivo, mentre simili essetti si potevano anche produrre per la chimica. Ce-sare lo prese per un buono augurio, e volendo per questo appropriarsi l'isola, diede in cambio ai nepoletani quella di Pirecusa, ovvero d'Ischia da lui conquistata. Destinò poi Capri al suo piacere, sabbricandovi de'superbi edissici, ed ordinò, che greci, e romani senza riguardo della lingua, e del vestito prosittar potessero degli esercizi, e de' giuochi stabiliti, nella quale occasione distribuì e toghe, e pallii. Augusto negli ultimi anni di sua vita ritornò a Capri per assistere ai giuochi gianici, che assai lo dilettavano, e portò seco il figliassiro Tiberio. Spero, che vi basti per questa volta caro Amico, di aver ricevuto un piccolo dettaglio della dimora fatta nell'isola da Augusto. Mi riserbo di sarvi in poco altro tempo quello del suo figlialstro. Addio. Addio.





LIT

### LETTERA, X.

L terzo anno del mio scavo in Capri, che come i precedenti, era di soli quindici giorni, su per me memorabile, perchè poco

manco, che non vi lasciassi la vita a

Proseguii adunque lo scavo, dove nell' anno avanti trovai il vaso di marmo, cioè nella terza camera. Essa era senza volta, e da' muri laterali, e contigui si venne in chiaro, ch' esser vi doveva un seguito d' altre camere. La mia gente lavorava con più estro, e quel zappatore, ch'era pazzo per trovar un tesoro, non ascoltava la mia direzione, e le mie voci. La sua impazienza lo spingeva sempre ad andare a fondo, senza badare all' altezza del terreno, ch' era di dieciotto palmi. Ora stando io nella sommità accanto d'un ragazzo spiritoso, che portava i cosani, col quale spesso mi divertiva parlandoci qualche momento, tutto in un colpo sentii mancarmi il terreno. Il ragazzo ben accorto saltò subito nella collina opposta, e restando io senz' appoggio, m' afferrai alla profiima vite, che trovai; ciò non ostante caddi co' piedi pen-denti nel fosso, ed appoggiato col resto del corpo al tronco di quella vite: Così mi falvai, vedendo roversciare tutto il terreno della larghezza di sette palmi, e dieciotto di profondira. I gridi delle donne,e degli uomini furono terterribili, quantunque non vi fosse accaduto alcun danno, perchè coloro, ch' erano al sondo, si seppero con prestezza discostare. In veder questi il mio pericolo, subito accorsero ad ajutarmi, ed io alzandomi di terra rimproverai la loro mancanza, ed in particolare quel zappatore così avido del tesoro. Tutti ascoltarono con pazienza il mio rimprovero, e conobbi, che loro su di gran consolazione il vedermi salvo: anzi esclamarono: Ob Dio! se il nostro signore sosse vimasto sepolto sotto il terreno, avrebbero detto di averlo noi ammazzato. Un forastiere solo fra noi altri! Io intanto li consolai, animandoli a riprendere il lavoro.

Il più gran piacere d'uno scavo è quando si sta presente e si scuoprono delle cose interesfanti. Arrivarono adunque alla quarta camera, dove offervai nell'entrare alcuni marmi colorati, e continuando essi a scavare, ( perchè sempre ho avuto per regola di far iscoprire il solajo ) comparve un pavimento di differenti marmi. Vi potete ben immaginare, amico, l'allegria di quella gente, ed il mio contento, pur temei, che questo pavimento sosse distrutto nella metà, ma levandosi tutto il terreno, si trovò fano e perfetto. Quindi tornando al palazzo avvisai a S. M. questa mia gloriosa scoverta, pregandola insieme di portarsi al luogo dello scavo, per osservarla, perchè era degna della sua approvazione. Il Re destinò un giorno per andarvi, e intanto feci venire due marmo-

scena inaspettata, perchè tutta la mia gente era seduta a terra intorno a due tavele, cioè gli

110-

nomini da una parte, e le donne dall' altra. fecondo il lor costume, avendo i maccheroni frescamente apprestati. Alla venuta del . Re, tutti esclamarono: evviva, evviva S.M. E poi grattarono il formaggio sopra i macche. roni, e in pochi minuti ne mangiarono venti rotola, ma con una macstria perticolare, che diverte affei: cioè di pigliare i maccheroni caldi colla mano tanti, che cinque dita possono afferrare, innalzarli in aria e girandoli. con due, o tre tempi, infilarli nella bocca . Poi fi posero a ballare la tarantella accom-pagnati da un tamburo, e da un colasciones Il paesano Niccolò vecchio di 80. anni cominciò il ballo con una delle più giovani ragaza ze, e questo rispettabile vecchio ballo con somma vivacità, allegria, ed arte. Così finì la festa, ed il Re si ritirò perfettamente contento, approvando, che fapeva rendere quegli, operarj allegri, ed animati.

Nel di seguente seci misurare la descritta camera, e prendere un disegno esatto del pavimento da un bravo ingegniere, ma la mia sorpresa su grande, quando nell'istesso giorno ascoltai, che una persona render mi voleva un gran servizio col domandare al Re, che accordasse la grazia, acciò questo pavimento sosse si un monastero di Religiose, perchè il primo pavimento scoverto in tempo di Carlo III su situato nel presbiterio della cattedrale di Capri; il Re però non gli diede udienza, e perciò presi la risoluzione, essendos compito il disegno,

di farlo levare, avendoci periti marmoraj,e con una felluca di trasportarlo in Napoli . Quando S.M. mi vide nel giorno appresso a pranzo mi domandò qual' uso satto avessi del pavimento, cui risposi d'averlo satto levare, e condurre in Napoli, la quale risoluzione approvò alla presenza di tutti, trai quali era il benevolo amico, che restò, come un legno impietrito. In Napoli poi lo feci restaurare, e porre sopra la pietra piperna in pezzi quadrati di quattro palmi, che potesse essere trasportato più comodamente, ed adattato in qualunque fito. Lo tenni esposto più d'un'anno nella mia casa, dove su ammirato da una quantità dei più nobili, ed illustri forastieri. Attual-mente è conservato nel museo Reale. Quì appresso ve ne aggiungo un disegno, (Tav.III. pavimento I.) dove è tutto spiegato quelchè riguarda la qualità de' marmi. Se questa lettera è divenuta un poco lunga, mi scuserete in riguardo del disegno aggiunto, che vi potrà divertire se vi ho annojato. Aspetto con anzietà la vostra risposta, e sono



LET-

# LETTERA XI.

Delchè rese samosissima l'isola di Capri su il soggiorno di Tiberio negli ultimi efette anni di sua vita. Il suo arrivo è fissato nel decimo quarto anno del suo impero. Tiberio vi conduste seco Elio Sejano suo ministro, Coccejo Nerva suo giurisprudente, ed alcuni suoi familiari, frai quali era l'astrologo Trasillo, alle di cui dicerie dava molta fede, e lasciò in Roma l'imperadrice Livia sua madre. Per allontanarsi da quella città egli prese il pretesto d' un viaggio da farsi alla Campania per consegrare il campidoglio in Capua, ed il tempio di Augusto in Nola. Ordinò in questo viaggio, che niuno avesse ardito di turbarlo, e che le guardie trattenessero gli abitanti delle città, che correvano in folla per vedere il di lui passaggio. Avendo quindi sdegnato il foggiorno delle città municipali, delle colonie, e di tutti i luoghi situati nel continente, corfe a ritirarsi nell' isola di Capri. Questa solitudine gli tornò molto a piacere per varie ragioni, e primieramente per una ricordanza che ancor conservava, del suo primo viaggio qui fatto con Augusto, dove si divertì ne giuochi ginnici colla greca gioventù, sapendo ancora di trovarci superbi edifici ivi fabbricati dal suo antecessore. Lo mosse in secondo luogo

o€ il sito dell' isola, come priva allora di porto, disesa dal mare, ed appena accessibile in qual-che parte a picciole barche; di modo che niuno poteva approdarvi, senzachè le guardie ne sossero intese: Ne su in terzo allettato dal clima deliziofo, essendo molto dolce nell' inverno per riguardo delle montagne, che impediscono la furia de' tempestosi venti, e molto piacevole nell'està a cagione de' ponenti, che vi spirano. In questa stagione il mare vi si presenta, come una pianura amenissima. si aggiungono in quarto le superbe vedute tanto dell'interiore dell'isola, quanto della prospettiva del golso di Napoli, ed in ultimo il desiderio, ch'egli aveva, d'un ritiro per non convivere più co' romani, i quali mostravano una generale aversione al suo governo, ed un'odio implacabile contro il suo ministro savorito. Queste ragioni provano bastantemente, che Tiberio nell'età di 70.

anni non si nascose in Capri per sormarvi un sicuro e nascosto postribolo, e per allontanasicuro, e nascosto postribolo, e per allontana-re dalla notizia degli uomini le sue mostruose sascivie. Certamente, se avesse voluto esercitarle in Roma, niuno avrebbe potuto trattenerlo, nè sarebbe stato nel bisogno d' un luogo folitario per metterle in prattica. Egli adunque vi si ritirò per godervi un lieto soggiorno distaccato dalle gravi cure, che seco portava il governo dell' impero: sebbené varj scrittori, ed in particolare Svetonio, che ne descrisse la vita, si proposero di

Del resto, caro amico, io non ho idea d' intraprendere la difesa di Tiberio, e di sormare la di lui apologia. Vi lascio la libertà di scegliere quello, che vi piacerà, ce di dare sede à quello, che vi aggradirà. Addio.



## LETTERA XII.

N' verità, amico, voi giudicate eccellentemente. Le vostre rissessioni mi piaciono assai, e la vostra approvazione sopra i miei racconti, e le scoverte satte nell'isola di Capri mi anima molto a proseguirne il detta-

glio .

Dopo il mio scavo glorioso del terz' anno, come voi stesso lo dite, per la scoverta del pavimento, e per l'onore della presenza del Re, risolsi di fare una convenzione con que' miei operari, cioè di scavare dovunque mi piacesse nella loro masseria. Essi erano cenfuatari d'un monistero di monache, le quali si erano protestate, in udir tali scavi, che si roversciava il lor terreno, senzachè si potesse poi mimettere interamente, e che i censuatari, oltre di ciò, avevano per vario tempo attrassate il lor pagamento. Mi fecero intendere, che se 30 mi obbligaffi di foddisfare il lor debito, e di corrispondere per essi l'annuo censo, mi permetterebbero, come proprietarie, di farmi continuare lo scavo. Io pertanto, avendo avute pruove evidenti del vantaggio di quel terreno, acconsentii, e soddisseci al debito di ducati 147., e mi obbligai di pagare l' annuo censo di ducati 38. per anni sei con un' istromento sormale. In questa maniera ho resa felice tutta quella famiglia per averla tolta;

da un peso, che i suoi più tardi nipoti non avrebbero potuto estinguere, essendo convenuti questi censuatari di disfalcare il debito al monistero a carlini 14 l'anno. Oltre di questo li seci franchi dall'annuo censo, e padroni di tutti i frutti di quel terreno, che abbonda di piante, di viti, e di olive. In poco tempo vidi, che questa mia gente si vestiva meglio, si provvedeva un certo comodo nelle sue case, ornandole anche de' quadri della rua catalana di Napoli rinomati per la franchezza delle pennellate, e ciocch' è dippiù incominciò a venire per la prima volta in questa città per vedere le più celebri seste, che vi si fanno, come quella di piedigrotta, della Scassata, e della Madonna dell' arco; pruova sufficiente del suo stato selice, perchè poteva già corrispondere alle spese straordinarie, e soddissare al suo genio.

Dopochè formai l'istromento, ordinai di con-

Dopochè formai l'istromento, ordinai di continuarsi lo scavo, dove si osservò un' altra camera sotterranea vicina a quella del pavimento; E non potendo sempre assistere, pregai il governadore dell'isola a seguitarne la direzione in tempo di mia assenza, ch' egli accettò con piacere, e per maggior esattezza volle dippiù, che uno de' suoi sergenti vi sosse presente mattina, e giorno per animare la gente al lavoro, e per impedire qualche surto.

A costui accordai carlini due al giorno.

Tutti i superbi marmi, che si trovarono in questo quarto scavo, surono trasportati nella casa



LET:

## LETTERA XIII.

Ppena arrivò Tiberio all'isola di Capri ⊾ fabbricò un fortissimo castello dalla parte di mezzogiorno, del quale ancor si veggono le ruine, e converti l'intero scoglio tra poco tempo in una deliziosa, e magnifica regia, edificandovi dippiù dodici ville, che confegrò alle dodici Deità maggiori . Erano queste di tre specie, cioè le urbane, le rustiche, e pe fruttuarie, nè solo consistevano in palazzi, ed altri edifici magnifici, ma in orti, giardini, bagni, e boschetti con qualche abitazione per riposare, e per ammirare le più dilettevoli prospettive. Tutte queste ville erano fi-tuate nella parte orientale dell' isola, e pro-priamente nel territorio della città di Capri d'appresso alla spiaggia marittima, dove goder poteva le più amene, ed impareggiabili vedute, e scoprire da tutti i lati qualunque bastimento, o nave, che mai all'isola accostasse. Quì faceva Tiberio la sua dimora con gran contento da non potervisi mai distaccare, di modo che avendo promesso di ri-tornare in Roma, vi arrivo alcune volte sino alle porte, e poi, senz' entrarvi, ritorno alla fua isola.

Delle dodici accennate ville la più celebre, e magnifica fu quella di Giove situata nel pro-C 2 mo-

degli scalini, pe' i quali si scendeva nel piano. Sono parimenti rispettabili, tra tante ruine, gli avanzi, che restano, della torre del faro, la quale ferviva per dar luce a' naviganti . Essa cadde pochi giorni prima della morte di Tiberio, che servi per farne un funesto augurio. Alfine è molto rimarchevole il luogo del falto, che fa orrore in vederlo. Di qua si vuole, che Tiberio facesse precipitare molti infelici condannati, i quali, dopo d'effer caduti da quel precipizio nel mare, erano subito fatti a pezzi co' colpi di remi, e di rampani da' marinaj, onde di loro non restasse la minima memoria, e la lor carne fosse di cibo a' pesci carnivori. L' origine di quest'insame costume si attribuisce dalla favola a Venere, che per liberarsi da una passione amorosa chiese consiglio ad Apolline, il quale la condusse su le rupi di Leucada, ordinandole di precipitarsi di là, come sece, onde resto libera. Da lei presero esempio gli altri amanti : lo pratticarono anch' essi, e quindi su appellato il luogo dagli antichi il salto degli aman+ zi. Finalmente si abolì così barbara costumanza, ed invece di tanti, ch' erano colà le vittime della lor passione, vi si precipitava ogn' anno uni delinquente nel di facro ad Apolline, della quale cerimonia restò celebre quella penisola. Tiberio volle rinnovarla nell' isola di Capri.

Questa villa formava la regia del principe, ed era munita a guisa di fortezza. Qui si chiuse Tiberio per nove most, e la trovò sicura in 38 in tempo della congiura, e morte di Sejano. E giacche mi sono tanto dilungato, permettete, che ve ne indichi il luogo, secondo il presente stato, per potersi vedere nella pianta di Capri . L'antico palazzo era propriamente, dove oggi è situata la cappella di S. Maria del soccorso fabbricata, ed ornata cogli avanzi di quell' edificio . L'unico abitante del luogo è un romito, la di cui camera era un di il gabinetto d'un principe, che dava leggi quasi a tutto l'universo. Ella è posta sulla cima della rupe, ed in situazione così bella, che si scoprono di là tutti i punti del golso di Na-poli. Il mediterraneo sembra qui sormare un canale, che da per sestesso discende dall' isola, nel quale entrano tutti i bastimenti, che vengono di levante per condursi in Napoli. Se poi da questo sito si rivolga giù l' occhio, allora la profondità delle rupi, e degli scogli verticalmente tagliati reca terrore, e vi si am-mira la natura, ch'abbia posti tanti macigni in così enorme altezza, senzachè l'arte vi abbia in alcun modo contribuita. Stando sul medefimo terrazzo, e volgendosi dalla parte opposta al promontorio di Minerva, l' occhio si appaga piacevolmente nel mirare le pendici di quelle amene colline, che intersecano l' isola, dove l'aspetto confuso delle vigne, degli alberi, degli oliveti, e de'scampi seminati danno infinito diletto. Il fondo di questo bel quadro è la città di Capri, la quale, benchè elevatissima su del mare, pure comparisce quali



LET.

#### LETTERA XIV.

COtto la direzione del sig. governadore si venne allo scoprimento della quinta camera, dove si trovò una gran quantità di frammenti di marmi, senza però, che vi sosse alcun pavimento, ma il solo astrico. Dietro di questa camera si scoprirono alcuni giri di acqua distanti venti palmi l'un dall' altro . Seguendosi quest' indizio si trovò un' aquedotto, che aveva varii condotti di piombo. Alla piacevole notizia di queste scoverte seci venire espressamente una felluca di Capri, dove m' imbarcai con alcuni amici per offervarle ocularmente. Il più bel viaggio per quest'isola è quello della mezza notte, per trovarsi alle sue vicinanze all' alba, e per vedere spuntare il sole nell' entrarvi . Varie volte ho goduto di tale piacere, ma questa volta, che fu nel principio del mese di settembre, dovei pagare ben cara la mia curiosità. Partii da Napoli a mezza notte colla più bella luna, dopo di aver fatta una buona cena di pesce, e di ostriche a S. Lucia. Tutti i miei compagni si rallegrarono nell' offervare l' effetto, che produceva la luna unita all' eruzione del monte Vesuvio, che risplendeva nella pianura amenissima del mare. Il contrasto del fuoco vefuviano collo splendore di quel pianeta forma-V2

va il più bel colpo d'occhio, ed oltre di ciò il veder le case colla mezza tinta della luna, e la passeggiata pubblica detta la villa illuminata producevano una gran varietà. Noi gon demmo molto di questi bei colpi di veduta, che resero la compagnia assai allegra. Il viaggio per tre ore continue fu sempre felice ; verso le quattr' ore però cominciò ad oscurarti il cielo, e poco dopo si aggiunsero i lampi, che correvano di quà, e di là. Io prevenni i miei marinaj caprensi del tempo, onde ordinai di piegarsi verso la costa di Sorrento, perchè in ogni evento di temporale si poteva trovar più facile la terra :all'incontro chi è sorpreso nel centro del golfo non ha altro rimedio, che di abbandonarsi alla sorte. Esti però non ascoltarono le mie riflessioni dicendo, ch' erano foli lampi, i quali rinfrescavano l' aria i Dopo il giro d' un' ora il vento si rinfresco davvero, s'ingrossò il mare, e quella gento stese tutte le vele per avvicinarsi con velocità a Capri : ma tutto ad un colpo fummo talmente circondati dai venti, che non potevasi andare nè avanti, nè indietro, e la felluca era così piegata, che niuno poteva effere seduto; e molto meno all' impiedi. Essendo il pericolo imminente, e dichiarata la tempesta co' lampi, tuoni, e pioggia fopra le nostre teste, ordino il timoniere di togliersi le vele. Quest' ordine produsse un contrasto trai marinaj. Duc. erano i padroni della felluca. Uno voleva abbassare, e l'altro mantenere le vele. Fra que-

e prendere il camino verso il Capo di Massa. Questo giro di sei miglia mi sece pieta, perchè, quantunque la gente lavorava quanto poteva, pure la stanchezza, e il groffo mare, non la faceva avanzare, che a passo lento. Dopo di averla continuamente animata, si arrivo alfine in tre ore di tempo a Massa, e sbarcando tutti andammo a cercare la più vicina Chiesa. Mentre si saliva osservai grandi alberi atterrati, e domandai, perche si tagliava que sto fresco legno, ed a qual' uso serviva. Gli abitanti risposero : quel bel vento , col quale avete lottato per mare, ba distrutti i nostri pia forti alberi , se volete vederne dippiù , salite avanti. Quest' allocuzione fece terrore a noi tutti, perchè in quel momento sentimmo il gran pericolo, che avevamo miracolosamente fuperato. Entrando poi nella Chiesa tutti c' inginocchiammo, ringraziando con fomma divozione Iddio di effere stati salvati da questa furiosa tempesta. Dopo due ore di riposo in Massa, il mare si calmo interamente; noi c' imbarcammo dunque, ed in un' ora si arrivo felicemente a Capri. Gl'Isolani, che si trovarono nel momento del nostro arrivo, espressero la loro compassione verso di noi, avendo veduto il nostro combattimento colle onde del mare, e co'i venti contrarj. Lo stesso sece, ed osservò il governadore, nella di cui casa andam-mo tutti ad alloggiare. Non ostante tutto questo non tardai di andare a Castiglione per ve-dere la nuova scoverta, ch' era veramente belputtini, uno, che piange, ed un' altro, che ride dello stile verogreco. Si vede, che i greei volevano ancora rappresentare nella gioventu questo contrasto, che due celebri filosofi antichi hanno espresso. Quì ve ne mando un piccolo difegno, (Tav.II. fig.II.) e ditemi sinceramente, se questi non vi piacciono meglio, che i filosofi barbati, dei quali uno si crede pazzo, e l' altro frenetico. Fra la gioventù i sentimenti del gran contento, e del dolore amaro sono ben frequenti, ed interessano noi piacevolmente. Se voi siete della setta di questi vecchi filosofi rimproverarete la mia rissessione, ma lasciatemi pure il piacere di ammirare gli scherzi innocenti, e le differenti passioni della gioventù, mentre mi dichiaro teneramente vostro



### LETTERA XV.

I avete forpreso sommamente con la vostra gentilis, afficurandomi, che sareste disposto di fare il viaggio d'Italia, per esaminare la villa di Giove in Capri, e dove desiderareste di sare qualche saggio di scavo. Amico, io mi sono assai consolato, che l'ultima mia della tempesta sofferta non yi sia pervenuta in quel momento, perchè senz' altro avreste cambiato sentimento. Ma però non vi disturbate. Simili avvenimenti straordinari accadono rarissime volte. In quanto poi al vostro desiderio di scavare nella villa di Giove, vi dirò, che a tempo di Carlo III vi si trovò in una camera sotterranea il primo pavimento, che fu situato nel Vescovado, di cui vi accludo il disegno. (Tav. VII, pav. IV.) Nella stessa camera si trovò una statua di marmo greco, che rappresentava una ninfa, la quale su venduta al su reggente d' Andrea dalla città di Capri. In questi contorni si rinyennero parimenti bellissime colonne di giallo antico, colle quali si son fatti gli altari, ed il coro della chiesa cattedrale, ed in appresso gli altari della chiesa del Salvadore delle monache. Vi si fono anche trovate le paste antiche di zassiro, e di granito, che ridotte a lavoro di gemme adornano la mitra, e la collana di s. Costanzo protet tore dell'

dell'isola. Dippiù i contadini lavorando la terra hanno scavati vari pezzi di statue, tesse se senza busti, busti senza teste, differenti marmi, ed in particolare anche di serpentino.

ste senza busti, busti senza teste, disterenti marmi, ed in particolare anche di serpentino, di giacinto, e di porsido; Oltre di questi, alcuni condotti di piombo, varie monete, e le tanto rinomate spintrie. Gl' Isolani assicurano, che anni addietro un' Eremita, il quale abitava nella cappella, avesse trovato un' idolo d'oro, e se ne solse sugito, per vivere altrove con maggior comodo. Non ostante però tant' antichità ritirata da questa villa, vi posso dire amico caro, che se si cominciasse uno scavo regolare dalla montagna sino al livello del mare, vi si troverebbero molti monumenti curiosi, ed interessanti. Venite dunque presto, intraprenderemo questo scavo in compagnia, e

così potrete bastantemente dilettarvi, e sazian

ge la vostra curiosità. Addio.



### LETTERA XVI.

A seconda villa di Tiberio in Capri era situata nel luogo, dove esiste presentemente la cappella dedicata a S. Michele, sopra un colle dirimpetto al promontorio della villa di Giove. In quest' altissima rupe si esserva una deliziosa, ed amenissima loggia, dove Tiberio passeggiava mentrechè attendeva da Roma la notizia della già seguita condanna di Sejano. Vi esistono vari piedistalli di colonne, cioè i sassi incavati, nei quali n' erano sissate le basi. Vi si trovano ancora molte ruine di sabbriche, e pare, che vi sosse stata la strada, che conduceva alla detta loggia. Finalmente vi si vedono diverse volte, un' aquedotto, e varie conserve d'acqua, che danno a supporre di esservi situati intorno piccioli giardini.

La terza villa sorgeva nella vallata di Matromania, che pare essere stata villa fruttuaria.
Il nome di Matromania derivò da magnum antrum, o da un'ara, o tempio di matris magna. Nel declivio della valle all'oriente si
vedono le ruine di un gran tempio, dove
scavandosi, s'incontra una quantità di ossa
umane. Quì si è trovata parimenti una
iscrizione greca, nella quale un certo giovine
di nome Hypatus prega i suoi parenti a non
piangere per la sua morte, perchè nell' età
dell'

dell'anno vigesimo è morto pur vecchio, volendo esprimere, che ognuno, che muore, abbia compita la sua età la più avanzata. Di questa villa ancor restano i segni nel piano della vallata tra le due colline dette tuoro grande, e tuoro piccolo.

La quarta villa era collocata nella falda di tuoro grande, prima di giungere a Tregara. Si vede quì un grandioso aquedotto con molte

vetuste fabbriche.

La quinta era nelle camerelle. Il totale ammasso di arcate, muraglie, volte, e camere indica quì la tanto famosa, e diffamata Sellaria, dove dicesi, che Tiberio immaginasse un collegio di lascivia, nel quale giovani d' ogni sesso, per risvegliare la di lui già languente libidine, si esercitassero in presenza sua con mostruose figure dette Spintrie. Si soggiunge, che Tiberio fece qui disporre diverse camere, nelle quali si mettevano gli esemplari di Elefantide, affinche non mancasse ad ognuno il modello della figura, che gli era ordinata. Si vuole finalmente, che nei boschetti, e nelle selve facesse costruire alcuni ritiri sacri a Venere, dove in abito di ninfe, e di satiri foddisfacevano le impure voglie dentro degli antri, e delle incavate rupi. Per lo innanzi si è trovato in questo luogo qualche avanzo di antiche pitture, ed anche le medaglie, che'si chiamano spintrie, le quali hanno da una parte una positura oscena, e nell' altra un numero, di cui fin' adesso non si è

veduto altro, che del 23. Non si sa però, se questo numero si deve riferire a quello delle camere, o delle positure. Dippiù vi si è trovata una medaglia della grandezza, e sorma di queste spintrie, dove nella parte d'avanti si vede una testa coll'epigrase: C. Mitrejus Mag. Juven., e nel roverscio una fabbrica in sorma ovale, che rappresenta sorse quella del giniceo, o del collegio, e si spiega, che questo C. Mitrejo sia stato il direttore dell'insa-

me scuola, o sellaria.

Dopo la descrizione di questa villa celebre Tiberiana, son persuaso, amico, che le vostre mire non vi portino a fare acquisti di questo genere di medaglie, ma lo lascerete fepellito, come si trova, perchè da simile scoverta non si rende alcun utile nè alle belle arti, nè alle scienze, nè alla società. Un giovine di cattiva indole trasportato a fare delle ftravaganze nemmeno ha bisogno de' modelli di questa natura. Qualche frenetico potrà offerire riguardevole per una spintria. un prezzo rioè ad una moneta piccola di rame trenta napoletani. Colui poi, che la cerca, o la possiede è ordinariamente un' antiquario già avanzato in età, che vorrebbe imitare Tiberio coll'esaminare, ammirare, e rimembrare le di lui passate voglie. Ditemi, amico, ho torto, o ragione? La mia sincerità vi proverà l'amicizia inalterabile, che vi profesfo et ernamente,

LET.

#### LETTERA XVII.

Artendo da Capri, dopo il penoso viag-gio felicemente superato, lasciai la direzione al fig. governadore di seguitare lo scavo dal terreno culto fin' al piede della montagna, dove s'incontravano scogli, e sassi . In questo tratto non dubiterete, amico, di credere, che scavandosi in seguito, si dovevano togliere piante di viti, ed alberi di fichi frammischiati. Essendo dappiù giorni ritornato in Napoli, mi scriffe il sig. governadore, che continuando lo fcavo, fecondo il mio avviso, sveva trovata qualche cosa assai interessante. La mia curiosità mi spinse a sapere quelchè fosse, ma egli mi lasciò molto tempo nell'aspettativa : anzi mi scrisse, che se volessi vedere quest'antichità rimarchevole, dovessi andare di persona, per averla nelle proprie mani . Tali espressioni mi animarono dippiù , ma avendo delle occupazioni ferie, che non mi permettevano di lasciare Napoli, lo pregai di contentare la mia curiosità, e di non eccitare di vantaggio la mia impazienza, bastando, che consegnasse quell'antichità ad un marinajo fedele, ma però ben cautelata, e sigillata. Alfine per le tante mie preghiere continue, e vedendo l'impossibilità in riguardo de' miei affari, ed impieghi, spedì il suo sergente

### LETTERA XVIII.

A sesta villa di Tiberio in Capri era sid tuata, dove adesso è la certosa verso il monticello.

La settima in Castiglione sotto il castello, in cui si scuopre da un piccolo promontorio quasi l'intiero territorio di Capri. Quel cassello si vede opera de' mezzi tempi nello stile gotico, ma Castiglione offre un'aspetto superbo negli scogli tagliati, che formano un' anfiteatro: tiene dappresso i giardini laterali, e di sotto le abitazioni, che ho scavate, come vi accennai nel mio primo saggio. Qui ho ritirati tanti rari monumenti, ed in particolare quel pavimento, ed il Cameo. Questo sito è stato propriamente, come già vi ho detto in altre let-tere, un bagno delizioso. Ora ha in vista il castello gotico, e girandosi di quà, e di la vi si osservano delle alture, colline, pianure, e differenti vedute, che variano, e procurano un' amenità.

L'ottava villa era nelle pertinenze di Mulo. Vi è un sito selvoso per ombre, e passeggio.

La nona grandiosa villa sorgeva sopra sontana nelle attuali conserve d'acqua, e di creta. Le conserve sono quattro grotte, due lunghe 200 palmi, e larghe 40, e le due altre piccole di minore dimensione. Tre grotte posfo-

fono facilmente essere osservate, ma la quarta appena per mezzo delle scale. Esse sono ripiene d'acqua colla loro comunicazione, senza aversene potuto appurare la sorgente. Vi si trova della creta in abbondanza, ma non si sa, se sia produzione del luogo, ovvero quì trasportata in que' tempi. Questa creta è della sinezza da farne materiali de' preziosi vasi murini, o della porcellana nobilissima di que' secoli. Sopra di queste grotte s'incontrano delle ruine, essendo stato il solito di Tiberio di piantarvi palazzi. Non ci è dubbio, che doveva riputarsi una villa magnifica per la sua delizia, ed apparisce, che sosse stata frutuaria. Vi hanno ancora trovate varie colonne.

La decima villa era la rustica posta in una selva verso Ajano al margine delle presenti selve. In questa si possono collocare i siti dedicati a Venere. Vi lascio frattanto il piacere di ricercare nella pianta di Capri i luoghi delle predette ville, che troverete facilissimamente, essendo con chiarezza espressi. Vedrete quasi tutti i punti dell'isola occupati dalle ville, ed alcune anche nella direzione di paraleleo. Divertitevi, ed intanto voletemi bene.

### LETTERA XIX.

Er togliere l'incomodo al sig. governa-dore di dirigere il mio scavo, e non potendo io stesso passare tutto il tempo in questa celebre isola, mandai un' ingegniere per affistervi esattamente, e che animasse ancora la gente, invigilasse a tutto, ed esaminasse quelchè poteva essere vantaggioso per la continua. zione. Quest' ingegniere fu d. Santo Serantoni bolognese di nazione, il quale si era particolarmente distinto nel mausoleo fatto pel Re di Spagna nella Chiesa dello Spirito santo in Napoli, nella qual'opera fece conoscere il suo talento col saper adattare lo studio, e'l gusto. antico ad un monumento moderno. Essendo appassionato per le ricerche dell'antichità, accettò la mia proposizione, e le mie offerte con piacere. Arrivando in Capri fu alloggiato e mantenuto nella casa del sig. governadore. Egli continuò, e finì tutto il restante in Castigliane, e fece ancora varii saggi ne' luoghi vicini, che non corrisposero alla sua attenzione. Gli diedi inoltre la libertà di cercare un nuovo scavo, e di pattuire subito col padrone del territorio, delchè non durò molto tempo ad avvisarmi, indicandomi il luogo, cioè il palazzo della marina, dove non v'era incer-162-

tezza nello scavare, ma tutta la speranza, giacche si vedevano nel terreno due colonne roversciate: indizio sicuro di ritrovarvisi altre cose rare. Io non feci alcuna difficoltà; formai il contratto co' i possessori, che lo soscriffero, secondo la mia offerta. Il censuatario furbo però disse, che non era necessaria la sua soscrizione, bastando la sua parola, e che io era padrone di fare quelchè mi piaceva col dargli un tanto per mese. In questo contratto innovai due cose, la prima, che il solo censuatario con uno de' suoi parenti sarebbe destinato allo scavo, e che resterebbe nel mio arbitrio di chiamare, e situare l'altra gente necessaria; la seconda, che per portare i cofani, sarebbero escluse le femmine, e si chiamerebbero i ragazzi, perchè le mogli dei zappatori, ed anche l'altre femmine nel primo mio fcavo, avevano fra loro mille contrasti, ed impedivano spesse volte il lavoro. Essendo stato il contratto in questa maniera stipolato, d. Santo principiò il mio fecondo fcavo nel luogo detto il palazzo della marina; intanto girando di quà, e di là, e facendo varie ricerche, vidde in una casa l'altare di Cibele. che ferviva di ornamento irregolare in una pergola. Me n'accennò il possessore, ed io convenni con lui per appropriarmelo. In poco tempo l'ingegniere torno da Capri, e me lo portò. L'altare è cilindrico di due piedi, e mezzo di altezza con fregi confusi di spighe di

di grano, di varj frutti, e teste di becco, tutti di mezzo rilievo. Lo mandai in Roma per farlo restaurare. Qui ve ne invio il disegno, (Tav. VI.) poi a suo tempo vi dirò qual' uso ne ho fatto, mentre ora con tutto il cuore sono.



#### LETTERA XX.

'undecima villa di Tiberio era posta nella pianura di campo pisco, ossi denominata dal vescovo Gullo, che l'acquistò, e la ridusse ad una masse.

via fertile, ed amena.

L'ultima era al lido del mare, ossia marimella di torre, dove persiste la denominazione
di palazzo. Dalle ruine giacenti nel mare si
osserva di esservi stato un magnisico edificio.
Varie altre fabbriche circondano questo sito,
che continuano sino alla cima della montagna,
ed essendo questa villa il luogo del mio secondo scavo, spiegherò in appresso tutto il rimanente.

Dopo di queste dettagliate ville, meritano ogni ammirazione, come monumenti celebri dell'antichità, le grotte Tiberiane. Imbarcandosi nella marinella di Mulo, e volgendosi sinistra s'incontra la magnifica grotta detta dell'arsende incavata nelle rupi. Pare essere destinata per la sabbrica delle galere. Potrebbe anche spiegarsi per un tempio. Seguendosi l'istessa direzione dalla parte della torre de Certosini, e propriamente nel luogo dell'unchiamarina, si entra con piccolo battello nella grotta oscura. Per li gran massi caduti dall'alte ha perduta la sua vera entrata. Vi si

vedono avanzi di fabbriche al di dentro, e pare, che fosse stato un' edificio riguardevole.

Alfine è degno di osservazione il porto di Tregara, dove Tiberio teneva una squadra di legni armati per la sua disesa : anzi è noto che all'occasione della condanna di Sejano, Tiberio aveva qui pronte le navi per suggire a' suoi eserciti.

Estinto poi quest' imperadore, cessarono all' improviso tutte le grandezze dell'isola, ed eccola a poco a poco andata in rovina. L'ingiuria de' tempi, la mancanza, e la ritirata de' i signori della corte, l'incomodo di approdarvi con faciltà, l'avversione delle passate sciagure, e partico-larmente i terremoti contribuirono tutti alla fua destruzione. Vi è ancora niente meno chi ha fognato, che i romani vi mandassero i guastatori per diroccarvi gli edifici, e cancellare così la memoria del defunto principe, ma si sa, che Cajo suo successore domando per lui dal Senato gli onori divini, nè questo principe poteva concepire aversione per tale isola, perchè vi soggiornò più volte con piacere, ed in particolare quando chiamato da Tiberio, vi prese nel vigesimo anno la toga virile, e si rase la prima volta la barba. Si conferma dippiù da una iscrizione trovata, e scolpita in un condotto di piombo, ove si sa menzione dell'imperadore M. Aurelio genero di Antonino pio. Dalche si vede, che anche assai dopo Tiberio continuavano gl'imperadori romani ad aver memoria dell'ifola di Capri.

Ella divenne anche celebre per la dimora, che vi fece Calligola. L'imperador Vitellio ebbe parimenti il piacere di foggiornarvi alquanto nella sua prima adolescenza. Ma se su il luogo di delizia di quest' imperadori, si cambiò poi in esilio, ed in pena di alcune romane principesse. Quì disatti surono rilegate Lucilla, e Crispina sorelle di Comodo.

Quelchè si vede adunque diroccato ha dovuto essere effetto dell' ingiurie del tempo, e non già opera degl' immaginati guastatori, e ciocchè vi era di prezioso ha dovuto per neceffità rimanere coverto dallo sconvolgimento del luogo cagionato dalle alluvioni, che precipitando sempre dalle cime delle rupi alle parti inferiori hanno necessariamente sepolto. e sotterrato il tutto. Del resto vi sono degli altri, che attribuiscono la destruzione di tanti fontuosi edifici alle continue irruzioni, che i barbari fecero in Italia, e foggiungono, che tuttociò, il qual' erasi salvato, soggiacesse poi all' avaro guasto de' corsari . Da quest' ultimo tempo si sissa l'epoca delle fortezze gotiche al presente smantellate, delle quali si vedono ancora le reliquie sulle principali alture dell'isola. Tra i corsari, che s'impadronirono di Capri, il più famolo fu Ariadeno detto barbaroffa, il di cui nome se rve tuttavia agl' isolani, in atto di altercazione, per indicare un uomo fiero, e scelerato; tant' è la memoria delle di lui crudeltà commesse, ed a' posteri tramandata. Am iAmico, non mi resta altro di aggiungere degli antichi tempi. Vi spiegherò in appresso lo stato presente dell' isola, e la continuazione de'miei scavi. Intanto conservate il vostro affetto al vostro cordiale servidore.



LET

# LETTERA XXI,

'ingegniere d. Santo ritornando nel me-👱 se di novembre allo scavo principiato nel luogo detto il palazzo della marina, dopo quattro giorni, scavò una delle colonne roversciate di cipollino egiziaco, che si trovò sana. Questa sorta di marmi si scoprì nel tempo di Tiberio, e perciò venne nominato marmo Tiberiano, Ha il fondo bianco, e macchie verdi frammischiate di righe anche verdi. Si distingue affai dal marmo detto verde antico, che consiste nel fondo verde-pallido con macchie bianche. Tale avviso mi consolò infinitamente, desiderando, che l'altra colonna compagna fosse parimenti intiera. In poco tempo l'ingegniere mi scrisse di averla già scavata, ma rotta in due pezzi. Oltre di quefte, egli trovò un capitello corintio, ed una base corintia delle medesime colonne. Lasciando frattanto le colonne nel fito dello scavo, l'ingegniere mi portò in trionfo il capitello corintio, il qual' è superbo dello stile più persetto, e che può servire di modello in ogni accademia, Pare essere di porcellana, tanto è delicato, e finito. Se ve ne mandassi un disegno, direste, che il più bravo professore ha saputo con tutta la delicatezza, e la più gran fatica disegnare un capitello, per esprimere il YCFO

vero stile corintio. Venite adunque in Napoli, e l'ammirerete nel museo reale, dov' è confervato gelosamente unito alle colonne predette.

La maggiore spesa d'uno scavo ( oltre le altre accennate, come il pagamento ai censuatarj, e padroni pel terreno, e saldo de' loro debiti) consiste nel trasporto de' monumenti. L' ho dovuto particolarmente sperimentare per le colonne. Esse furono scavate nella metà di novembre, trasportate al lido del mase, ed esposte così al pericolo di essere inghiottite dalle onde tempestose. Per due volte spedii delle felluche inutilmente, perchè nella stagione ben avanzata i piccoli legni non potevano approdare in un luogo esposto alla parte settentrionale. Alfine pattuii con una polacca forrentina, che ci si fermò per qualche giorno, aspettando il momento della calma, per poterle imbarcare, come difatti riuscì, e si trasportarono felicemente in Napoli. In tutti i giorni, ne' quali si fermò in Capri la polacca, dovei mantenere trenta marinaj, e tutta la spesa del trasporto delle colonne, che ascese quasia 400 ducati. Così terminò lo scavo dell' anno 1790.

Non posso pure tralasciare di descrivervi il coraggio dell'ingegniere d. Santo per motivo d' una tradizione vaga, che le religiose monache raccontavano, dicendo, che sotto il castello era una grotta assai prosonda, e pericolosissima a calare, dove una sola volta riuscì ad un paesano di scendere, e vi trovò una tavola

vola d'un prezioso marmo di grandezza immensa. D. Santo, per queste, ed altre simili dicerie dippiù animato, si risolse di visitarla, non ostanti tutte le proteste, che il governadore, ed io gli facevamo di non esporre la sua vita. Ogni rislessione è inutile a colui, che ha accesa la fantasia. Così d. Santo con un solo isolano, che gli doveva servir di guida, intraprese questo pericoloso viaggio. Gl' isolani veramente sono avvezzi a rampicarsi sopra gli scogli, come gatti, e spesso nella caccia delle quaglie s' inoltrano alle più spaventevoli alture colle reti per una sola quaglia, onde avviene, che nel voltarsi, mancando il piede, si vedono precipitati miserabilmente. La guida dell'ingegniere, che aveva la ficurezza di guadagnare quanto vagliono cento quaglie, prese coraggio, e gli mostrava i siti, dove poteva porre il piede. Per venti palmi di scesa si andò selicemente. Nella metà non trovando essi alcun' appoggio, e vedendo sotto di loro l' orribile precipizio, senza rimedio di salvarsi, s' industriarono molto nell'afferrarsi con mani, e piedi alla rocca, ed alle frasche per potere calare a poco a poco, ma con pericolo imminente, perchè se una frasca, o pietra cedesse, tutti due erano immancabilmente perduti. Vedendo la morte sotto di loro, raddoppiarono le forze, e dopo una fatica terribile, non curando le spine, ed i taglienti fassi, arrivarono mezzo feniti al fondo della grotta, dove si riposarono necessariamente per ri-

ripigliare nuove forze, a cagione del ritorno difattrolo, che far dovevano . Intanto l'ingen gniere esaminò la grotta, e nulla trovò verificato delle dicerie. Ne fece con prestezza un disegno, e prese piccoli pezzi di stallattite, della quale era ripiena, essendo questa ciocche Il primo isolano credeva un prezioso marmo. Sfuggi d. Santo di pernottarvi colla sua gui, da, dubbiosi 'di qualche animale nascosto, insetto velenoso, e sapendo il molto tempo, che ci voleva, per tornar sopra, nel qual mentre tramontando il sole, si olcurava più la grotta, e rendevasi più pericolosa 11 viaggio, fi accesero di nuovo ardire, e dopo tre ore di tempo, e di pena incredibile, rampicando con egual pericolo uscirono dalla grotta tutti stravisati, e insanguinati nelle mani, ne' piedi, e in tutta la loro vita. Mi fece d. Santo compassione per questa sosserga volontaria, e dopo di aver respirata l'aria pura, e dimenticate le angustie, resto pienamente soddisfatto pel colpo di veduta di questa orribile grotta imbellita per l'effetto, che vi produceva il sole. Guardatene qui il disegno ch'è grazioso, e ne spiega l'immensità. (Tav. VIII. ) Spero, che vi contenterete di ammirarla senza la menoma brama di vedervi l'esfetto del sole. Addio. Vogliatemi bene,

LET

## LETTERA XXII.

pettava vostre notizie. Alla fine mi è pervenuta una vostr' amabilis, nella quale he letto, che avete sasto un picciolo, e piacevole viaggio per qualche mese, in cui vi sono giunte esattamente le mie lettere. Voi, caro amico, mi animate nuovamente a continuare le mie descrizioni con tutto il servore, essendovi divertito colle dodici ville, co'i disegni, ed altre cose. Desiderarei di possedere la vostr' eleganza, ed energia nello scrivere per esprimere i miei pansieri, e sentimenti con esattezza; ma servirà almeno il mio stile di controposto, e per sare rispleadere il vostro nel vero suo lume.

Giacchè vi contentate di tutto, non voglio dimenticare di raccontarvi un' altra avventura piacevole, che mi è accaduta. Avendo riunita una compagnia per visitare l' isola di Capri, tutti consentimmo di partire a mezza notte per trovarsi colà allo spuntar del sole, e godere di quest' effetto superbo. Erano di compagnia il Barone S. col suo ajutante, M'. Duvenels col suo compagno, ed un' inglese M'. G. Il nostro disegno, oltre del descritto, era in particolare di aver pruove delle osservazioni di M'. Duvenels, il quale viaggiava unicamente per

per esaminare le miniere de' metalli, de' carboni fossili, e le acque sotterranee per mezzo del fuo compagno, che chiamava fuo istromento; perchè in ogni parte, tanto per mare, che per terra, dov' esisteva qualche miniera; il suo istromento sentiva un certo tremolo forte, o debole, secondo la di lei ricchezza, ed in quel momento egli prendeva subito l'orologio, e la bussola, e saceva l'osservazione. Mi sarebbe stato assai grato, che denominasse i luoghi di Capri, dove fosse nascosto l' oro, o l'argento, di cui M'. Duvenels si era offerto di darmi pruove costanti; ma non essen-do avido di ricchezze, io sopra d' ogni altro desiderava, che trovasse, ed indicasse le acque sorrenti sotterrance, perchè allora avrei con più gusto scavato per procurarle a que' poveri isolani, acciò rendessero le loro masserie più fertili, ed anche per solleyarli dalla fatica, essendo obbligati di portar l'acqua da una montagna all' altra per l'uso quotidiano in tini colla più penosa maniera: ma la mia buona volontà non potè adempirsi, come sentirete appresso.

Si parti da Napoli alla fine del mese di agosto a mezza notte in una bravissima felluca
napoletana, dopo d' una cena allegra. Tutti
contenti godemmo per un' ora del piacevolissimo viaggio, nel qual mentre passando per una
miniera, l' istromonto di Mr. Duvenels sece il
solito tremolo, sentendosi nel suo posso l' alterazione, e tremando tutto il suo corpo, a

E 2 modo

modo d'un febricitante. Dopo d'un' ora il vento si mutò, e tutto in un colpo si sentirono tuoni, e lampi, che minacciavano il più cattivo tempo, Suggerii a' marinaj di appog-giare verso la costa per evitare ogni pericolo; Infatti non durò molto, che si dichiarasse un' prribile tempesta. Io feci subito abbassare le vele, e prendere il camino verso Sorrento. Intanto i lampi, e i tuoni accompagnavano la nostra barca, e la tempesta semprepiù diveniva furiosa: onde il Barone S. incominciò a bestemiare, come un turco, i marinaj invocarono tutti i Santi, e l'inglese s' avvolse nel
cappotto dalla testa sin'ai piedi per non vedere, o sentire la minima cosa, e si buttò sopra la selluca. M'. Duvenels esclamò; povero mio istromento! Quante volte ti ho portato per mare, sempre bai sofferta una tempesta. Vedendo io i marinaj avviliti, trovai un mezzo termine per animarli con promesse nell' arri-vo felice. Gridai sempre: maccheroni, stufato; locche risvegliò una certa eletricità frai marinari, che vogarono con raddoppiate forze, perchè questi due cibi sono i più dilettevoli de marinaj napoletani. Subitochè poi osservai di nuovo avvilite le braccia, replicai gridando: maccberoni, sufato, e così dopo due ore di tempo con continua pioggia arrivammo felicemente a Sorrento. La pioggia ci obbligò parimenti a rimanere coverti nella barca fino allo spuntar del sole, nel qual mentre raccontammo le nostre vicende.

Sapendo, che ogn' anno il ministro di Portogallo il sig. commendatore Sà godeva per tutta l'estate della più deliziosa villeggiatura di Sorrento, proposi alla mia compagnia, ( non potendosi più andare a Capri pel vento contrario ) che sarebbe molt'opportuno dar parte a lui del nostro infelice arrivo. Approvarono tutti la mia idea, e spedimmo due volanti, che eseguirono con troppo zelo la loro incombenza. Il sig. commendatore mandò subito la sua gente, e quanti muli vi volevano per la compagnia, onde arrivare al suo palazzo. Giunti colà, ricevè noi tutti colla maniera la più amichevole, invitandoci con gran piacere a prendere ristoro con una colezione, in cui summo serviti del più eccellente butirro, e latticini del paese. C'invito poi a restare a pranzo, mentreche il suo nipote cavaliere Pais si offeri di farci vedere la città di Sorrento, e le cose le più rimarchevoli, giacche non si poteva più pensare a Capri. Accettammo tutti le piacevoli offerte, e dopo di avere offervata la città, ed i fertilissimi, ed ameni sità di Sorrento, fummo trattati ad un lauto pran-30, ed in particolare col tanto famoso vitello di questo luogo. La mia compagnia si trovò ben consolata, ed avrebbe desiderata di pernottarci per poter intraprendere il viaggio di Capri nel giorno feguente : ma non si stimò conveniente, che una compagnia fluttuante dasse più incomodo, dove si erano ricevute tante finezze. Si risolse adunque di 2D-

70 andare col vento a poppa in Castellamare, onde verso le ore cinque prendemmo congedo dal sig, commendatore, ringraziandolo di tanta buon' accoglienza prestata. Nell'imbarcarci il vento era ben fresco, e si sece il viaggio per una mezz'ora assai orza; poi si cambiò il tempo, e ritornò la tempesta della notte passata, ma andando costa costa, non vi su alcun pericolo, eccettoche arrivando d'appresso a Castellamare, potemmo quasi ribaltare, urtando agli avanzi del vascello infelicemente abbruciato. Arrivammo alla fine nella notte la più oscura, e tutti bagnati dalla pioggia. Le case di questa città erano chiuse, ed appena con molte preghiere un mastro serrajo ricevette noi nella sua abitazione, dove si prese riposo, e ristoro della fatica sofferta, con mozzarelle arrostite. Non volendo però più perdere tempo, si fece cercare una canestra ben grande per tornare in Napoli, ma per allora niuno voleva attaccare i cavalli, essendo la pioggia anche dirotta. Dopoche si rimise un poco il tempo, il mastro ferrajo ce la procurò, nella quale ci mettemmo tutti, onde due poveri cavalli avevano a tirare dieci persone. La canestra col suo bel' gruppo era degna d' essere dipinta dal celebre pittore Fabris, che ha saputo con tant' arte, e verità dipingere le possilicate, ed i gran carri ripieni di persone in differenti positure. All' alba si arrivò selicemente in Napoli, ed in tal maniera finì il nostro sconcertato viaggio,

gio, e restarono deluse le mie brame per le esservazioni di M'. Duvenels col suo istromento. Caris. amico non mi fate tanto desiderare le vostre piacevoli notizie. Scrivetemi spesso, e ricordatevi di colui, che vi ama temente.



E 4 LET-

## LETTERA XXIII.

On voglio più differire di darvi un dettaglio dello stato presente della città di Capri, che forse non vi piacerà troppo.

Ella non è, che un borgo di un miglio incirca di giro, abitato da due mila persone. E' circondata da un vallone, e resta lontana un mezzo miglio dal mare. Il terreno è molto inequale, e le case mal fatte, e coverte di astrico. La cattedrale è un' edificio ordinario, e null'altro vi è di rimarchevole, che il pavimento nel presbiterio. Accanto della cattedrale è il palazzo del vescovo, dove risiede il presente monsig. Gamboni pel tempo, che si trattiene in Capri. I canonici, che formano il capitolo, sono nelle respettive lor case, frai quali vi sono alcuni, che possedono delle belle masserie. Passa per un proverbio, che le rendite del vescovado consistono nella vendita delle quaglie, ma vi sono anche de' fondi che ad ello appartengono. Dirimpetto al vescovado è il nuovo seminario pel clero con una iscrizione satta dal predetto monsignore. Si vede d'appresso il conservatorio per le ragazze con un' altra iscrizione. Nell'uno, e nell'altro sono state introdotte le scuole normali. Non molto lungi dal feminario vi è una casa nuova, che il doganiere presente ha fabbricata, e resa comoda,

da. Un picciolo largo, che comincia dalla cattedrale, e termina alla casa del doganiere, formando un cerchio affai streito, è il mercato di Capri, dove si spacciano fave, ed alcuni frutti, qualche volta i maccheroni, ma la carne quasi non mai. Se per diferazia precipita una vacca da uno scoglio, e resta morta, fi pubblica colla trombetta per tutta l' isola, che si venderà della carne. Nell' uscire dal mercato si passa per una piecola porta, avan-zo d'un castello gotico, dove si legge la terza iscrizione di monsignor Gamboni. Scendendo pochi passi, si viene ad una casa molto comoda cogli ornamenti dipinti in rosso, con un terrazzo battuto, e con una pergola sostenuta da pilastri in colonne. Questa casa è da molti anni l'abitazione dei governadori . Si vede nella marina una cattiva baracca, che ha pure il nome di locanda, dove nulla si trova, nemmeno un letto. Un forastiere, che vuole offervare l'isola, senza soffrire incomodi, deve prima farsi una buona provisione almeno per tre giorni, e poi andare direttamente ad alloggiare dal governadore, che si fa un piacere di ricevere ogni forastiere, e se la sua casa fosse occupata dagli altri, rimedierà col procurare un comodo nella casa Canal. Tre giorni almeno si ricercano per veder tutto, e girare l'isola per terra, e per mare. Se si parte la mattina da Napoli alle ore dieci, si arriva in Capri con mediocre vento in cinque, o sei ore. Dunque resta la mezza giorpata

nata per girare. L'altro giorno si può distribuiare, e regolare secondo il mare. Se il mare è placido, è meglio girare l'isola intiera all'alba in una barca, ripigliandosi nel dopo pranzo il rimanente per terra. Resta poi la mattina del terzo giorno per girare anche per terra, e alle due dopo mezzo giorno si può tornare in Napoli con un fresco vento. Amico, quando verrete, ci passeremo una settimana, divertendoci anche collo scavo, mentre ora vi abbraccio caramente.



LET.

## LETTERA XXIV.

Ella primavera dell'anno 1791. volendo proseguire il mio scavo, trovai, che l'ingegniere d. Santo era molto occupato da vari lavori interessanti, dai quali non lo volli disturbare, e non potendo all' incontro io medelimo affiffervi, dovei fare ogni ricerca possibile per trovare un bravo giovine, che fosse capace a continuarlo, avvezzato ancora a fare il tragitto per mare, e si contentasse di dimorare nell'isola in qualunque tempo. Alfine mi fu raccomandato un giovine ingegniere d. Giovanni Melvasi di nazione calabrese, che ha corrisposto intieramente all'aspettativa. Questi è un giovine probo, ed onesto, ed oltre la sua capacità, e zelo nel condurre lo scavo con prudenza, ed arte, ha saputo risecare le soverchie spese, e badare a" miei interessi, ciocch' è ben raro, e molto pregevole in un'ingegniere. Nel mese di ottobre lo condusti a Capri.

Nel mese di ottobre lo condusti a Capri. Gli spiegai tutto quello, che dovevasi fare in riguardo de' miei scavi, e lo raccomandai alla casa del governadore, dove su alloggiato, e mantenuto. Dopo di quello men tornai in Na-

poli.

La sua prima incombenza era di riordinare il terreno di Castiglione, nella quale occasione ebbi

ebbi in mira, che si lasciasserò aperte due camere costruite di buone mura. La gente della masseria poteva così avere un comodo di situar legna, botti di vino, ed utensilj, ed in questa maniera ogni forastiere avrebbe potuto anche formasi un'idea di tutta la fabbrica, e della camera del bagno in particolare, dove si trovò il pavimento: ma que censuatari ostinati non approvarono le mie riflessioni, anzi vollero, che si riempissero tutte le camere, dicendo, che lasciandosi vuote, si sarebbe perduto molto terreno, in cui si potevano mettere le vigne, e piantare alberi. Non potendoli tirare al mio disegno, dovei consentire alle loro premurose domande. Intanto erano due mesi, che il mio ingegniere assisteva per livellare il terreno, volendolo rendere più bello, che non era prima, col togliere le picciole strade, e lasciare una gran pianura : ma i censuatari di nuovo si protestarono, volendo rivedere il lor terreno nell'istessa forma, com' era per lo innanzi, cioè ineguale, ed una metà più elevata dell'altra colle stradelle di quà, e di là, e con recinti di sassi intorno. che formano in verità un cattivo aspetto, e pigliano terreno, che resta ozioso. Insomma essendosi condisceso al parere di questa gente ostinata, l'ingegniere fece piantare le vigne in numero 670, fra le quali restava lo spazio vuoto per seminare melloni, ed altri loro frutti piacevoli.

Avendo d. Giovanni trattata questa gente due

Nel mentre si livellava la terra, il mio ingegniere trovò un bel frammento di un cameo. Si diede tutta la pena di ricuperare il restante, ma su impossibile. Quì ne troverete il disegno. ( Tav. V. sig. II. ) Questo frammento, ch'è un sol pezzo d' una corazza, indica

vidiati dagli altri isolani, perchê il lor terreno scavato, e tistabilito fruttissca più degli

altri, che sono sassosi.

dica la magnificenza de camei, de quali gli antichi si iervivano. Ne ho fatto tirare tutto il contorno per vederne la grandiosità. Essendo in esso espressa la vittoria, e le stelle dissinte, credettero alcuni, che sosse la testa di G. Cesare, ma si vedono ancora simili attributi ne camei sopra le corazze de Cesari romani. Ha potuto essere anche la testa di Tiberio, per esprimere le vittorie riportate in tempo, che condusse eserciti numerosi. Dopo tante congetture, ditemi anche voi il vostre sentimento. Intanto resto per sempre.



LET

# LETTERA XXV.

Er formali una idea della presente situazione dell'isola di Capri, si deve dividere in due parti, o montagne principali, s'
una a levante, e l'altra a ponente. Le loro
estremità sono molto elevate, e in certi luoghi, dove tra gli scogli nudi, e stretti si scuopre un'allegra coltura, sembrano di lontano
abbassari di grado in grado sin alla riva.

Bisogna poi offervare il corpo delle montagne a levante, che sono rivolte alla punta del continente. Si divide in quattro parti principali disposte in modo, che pajono guardarsi le une colle altre, ma la loro sorma, e grandezza, e gli oggetti, che le circondano, non si semigliano affatto. La più elevata di queste sommità è quella, che Tiberio scelse per sua particolare dimora, dove prima si ergeva anche il palazzo di Augusto, e che nella pianta di Capri è marcata sotto il nome di s. Maria del soccosso. Questa su la prima villa di Tiberio detta di Gione.

La fommità del secondo cono, ch'è avanti la città di Capri verso Napoli, formava la seconda villa di quell'Imperadore, Oggi è chiamata s. Michele, ed è distante presso a poco no tese dall'altra sommità.

Il terzo monte, ch'è dietro la città, si ve-

de intieramente coltivato nella maniera la più dilettevole. E' cinto all' intorno da una fortezza di disegno gotico, di cui non resta altro, che le mura, e le torri, oggi conosciuta sotto il nome di cappella di a Maria
della libera. Al piede di questo monte su la
settima villa di Tiborio al presente detta Castiglione, dove intrapresi il mio primo scayo-

Il quarte monte rivolto a mezzogiorno dicesi tuoro grande. Questo è il sito della quarta villa d'appresso a Tregara dalla parte di Napoli. Oggi è distinta con una croce. La sua sommità è affatto sterile, e deserta, ma

la base è molto coltivata.

Tra le due montagne s'incontra un belmonistero dei padri Certosini, che possedono tutto il fondo di questa parte dell'itola, ed ancora molti altri tanto in Capri, che nel continente. Non vi sono, che quattordici monaci, i quali introitano dodici mila ducati di rendita; Questi padri però fanno limolina, e nelle penurie hanno fomministrata della farina, del pane, e quanto bisognava alla più andigente classe dell'isola. Dippiù contribuiscono a' varie spese straordinarie del vescovado. Da loro si fa miglior pane, e vi si trova un'; eccellente rosolio. Sono qualche volta in lige col Capitolo per la chiara ragione, che la riochezza opposta alla mendicità produce invidia. Questi Religiosi hanno degli ampi, e speciosi privilegi loro concessi dalla Regina Giovanna Il monistero, e'l chiostro sono vasti, e la chiechiesa è bella, quantunque ornata di pitture a fresco di nessun valore.

Andandosi dalla città ai Certosini s'incontra una considerabilissima quantità di ruine chiamate le camerelle. Questo è il luogo della quinta villa. La forma di tali ruine è un seguito lungo di archi, alcuni de'quali si veggono ben conservati. Una solidissima muraglia loro serve di sondo. La loro base è elevata circa tre piedi, e forma una linea curva d'avanti ad un terreno basso coverto di vigne, come sono ancora tutte le vicinanze.

Mi pare d'avervi trattenuto bassantemente con questa lunga spiega. Riprendete frattanto la pianta di Capri, per esaminarvi le quattro sommità, e poi ricordatevi del vostro



LET.

# LETTERA XXVI.

Uantunque ho parlato molto del mio primo scavo, pure mi resta una cosa interessantissima a comunicarvi. Spero, che non vi tedierete, ma che piuttosto abbiate a caro, che vi diverta in questa maniera. Vi ho detto, che nella scoverta delle camere di Castiglione trovai varii stucchi del vero stile greco, ma non vi ho rimesso mai un difegno de fregi, che l'adornano. La cagione è stata, perchè uno, che scava con idee grandi, disprezza le picciole cose, che si presentano al primo momento, giacchè la sua mira è sempre di scoprire oggetti assai importanti.

Questi stucchi surono da me rigalati a disferenti amici, che desideravano di conservare
qualche memoria dell'isola di Capri, frai quali su il sig. Budon. Costui è attualmente situato nella cancellaria di Stato, giovine di talento, che ha tradotta dal tedesco in italiano
una bell'opera sopra le monete colle sue osfervazioni. Ha un picciolo gabinetto d'antichità, ed in particolare una collezione di varie monete. Egli su presente alla scoverta del
pavimento in Cassiglione, e mi seci il piacere di dargli alcuni stucchi, che ha conservati
con molt attenzione, e gelosia. Qui ve ne
aggiungo i disegni. (Tav. IX.) Il primo

mo rappresenta un putto graziossismo, il secondo un Genio, il terzo un' ippogriso anche
in istucco, e il quarto una maschera in pittura. Osserverete la varietà di questi quattro disegni, e'l gusto tanto della forma, quanto degli oggetti. Si può facilmente formar l' idea
dell'abbelimento d'una camera ornata di simili fregi. Potrei ancora mandarvi i disegni dei
mattoni sigurati, che ho dati a'varii forastieri,
ma non vorrei affollarvi con tante cose, e poi
temerei di espormi ancora alla critica di rilevare minuzie; giacchè i moderni antiquari
disprezzano tutto quello, ch' essi non posseggono, tantopiù si burlerebbero di quelle cose,
che non sono di valore essettivo, per procurarsene il numerario in contante. Vi parlo
con sincerità, e credetemi, che sono, e sarò
gternamente



#### LETTERA XXVII.

dove sono le case dei padroni delle barche, lungo la riva sulla sabbia, il terreno in generale è un piano inclinato di 400 in 500 piedi cascata, che gira verso la pianta di Napoli. E' deliziosamente tagliato di tratto in tratto, presentando all'occhio ogni sorta di coltura, cioè di oliveti, vigne, e terre frammischiate di alberi di frutti, e di orti piacevoli, che coronano le vicine montagne, ed uniscono insieme case moderne con antiche ruine. Vi si vedono ancora molte lunghe pertiche, alle quali stanno attaccate le corde per sostenere le reti nella stagion delle quaglie, dove s'imbattono, e vi restano prigioniere.

Quanto poco quest'isolani stimano le antiche colonne, si vede in quel piano inclinato,
dove s'incontrano alcune mezze colonne piantate nella sabbia per attaccarvi le suni delle
loro barche. Si osserva dippiù, ch' esse non
furono trovate così spezzate fra le ruine, giacchè, se per azardo qualche isolano scuopre una
colonna nel suo terreno, per levarsi dall' incomodo, suole chiamare i suoi compari, cognati, ed altri per sarla rompere, e dividere
a forza, e renderla più facile al trasporto, non
conoscendo la maniera di segare il marmo.

Da questo tratto può rissettere ognuno, che voglia intraprendere uno scavo nell'isola, dover egli provvedere gli ordigni i più necessari, e sino le funi per muovere i gran massi, giacchè non vi è da pensare di trovarvi i più piccioli comodi. Simili provisioni aumentano la spesa dello scavo.

Attestano alcuni isolani, che anni addietro due colonne sane erano esposte alla riva vers' occidente. Girando l'isola varii accorti forastieri le viddero così abbandonate, onde presero un bastimento, ed approdandovi di notte con bella luna, lo caricarono delle due colonne con sommo silenzio, e faciltà. Due, o tre isolani, che vi si trovavano, come guardie della notte, si avvicinarono, e si divertirono in vedere con che prestezza, arte, e maestria i forastieri l'imbarcavano. Avendole situate nel bastimento, secero vela, e se ne andarono angurando alle guardie la buona notte. Queste poi raccontarono l'accaduto nel mercato la mattina, e gli altri invidiarono i guardiani che furono spettatori di così bella manovra I medesimi isolani però conservano gelosamente nelle loro case piombo, bronzo, e monete, che trovano zappando la terra, e le vendono ai forastieri, che visitano l'isola, o le mandano in Napoli per ismaltirle subito nella strada degli Orefici. E sicuro della vostra pregevole, ed inalterabile amicizia mi rassegno

F 3 LET.

## LETTERA XXVIII.

L fecondo mio scavo nel luogo detto il palazzo della marina presenta le ruine le più considerevoli, e vi si osserva un vasto palazzo distrutto in gran porzione dal mare, che pare siasi avanzato più di quindeci tele da que-Ra parte dell'isola. E' verisimile, che questo palazzo sia stato la villa per la stagione estiva. Vi si vede tutto il seguito degli appartamenti, ch' efisteva sulla riva, con un fondo considerabile d'avanti, che fa scoprire la parte posteriore. Un tempio formava il centro dell' edificio. Le mura per metà rovinate dalle cor-rosive acque marine fan rislettere, che i materiali erano tufi, e lave vulcaniche. Avendo il mio ingegniere d. Giovanni Melvasi tutto finito, ed accomodato in Castiglione, intraprese la continuazione dello scavo del palazzo predetto, ed in poco tempo dissotterò da una camera due belle colonne di marmo detto portasanta, il quale è rosso di sondo con macchie bianche. Si distingue dal rosso antico, che ha il fondo rosso con vene nere. Sono le colonne 16 palmi di lunghezza, e due di diametro, ed oltre di queste, ha scavato un bei capitello corintio colla base corintia. Tutto su trasportato in Napoli colle felluche di Capri d'un tempo all' altro, e con pochissimo difpenspendio, accompagnando egli ogni volta il trasporto, affinche si usasse ogni attenzione nello sbarco. In questo mentre nacque una li-te inaspettata col censuatario ben conosciuto, come uno degli astuti isolani, alla di cuibuona fede mi rimisi nel primo momento di formarsi il contratto, ma sono stato deluso, e dovei stipolare il secondo. Il censustario vedendo, che il suo terreno rendeva il mio scavo fruttifero, voleva dividere meco le colonne ritrovate. Tale desiderio mi riusci nuovo, dopochè spiegal nel contratto, che ogni cosa scavata nel suo terreno mi appartenesse in pro--prietà; ma egli rispose non esser obbligato a quel contratto, perchè io era convenuto coi proprietari, e non con lui, mancandovi la sua soscrizione. Gli ricordai, avermi egli afficurato, che non era necessaria, bastando solo la fua parola, per la quale affertive con buona sede mi acquietai . Quell'isolano aggiunse varie altre risposte; alla fine mi raccontò tutte le sue circostanze domestiche, e mi sece conoscere, che la sua mira tendeva in particolare a procurarli l'istesso vantaggio, che gli altriavevano percepito nel primo scavo dalla mia generolità. Voleva liberarsi dai debiti attrassazi sopra il terreno censuato, e mi confesso, che aveva un'altro debito da più anni con un tintore di Napoli di 74 ducati cogl' interessi. Questa innocente confessione colla nascosta astuzia mi decise pure, e per renderlo contento formai un nuovo contratto con lui propria-F

mente, accordandogli di pagar io il suo debito col tintore, ed obbligandomi di offervare anche per lui il contenuto del primo contratto stipolato coi proprietari del terreno. Gli accordai ancora un'oncia al mese in tempo. che farei scavare, senza mettere in conto quanto gli proveniva pel lavoro giornaliero della scavo, ma con patto espresso, che non avesse più a contrastare qualunque cosa, che vi si trovasse. Così terminò, dopo il secondo istromento, questa inaspettata lite, ed egli restò intieramente soddisfatto della mia soverchia generolità. Varii scrittori hanno fatto un'elogio di quest' isolani decantando la loro innocenza, e semplicità, e descrivendoli ignari di tutte le furberie; ma io ho sperimentato il contrario. Forse un tempo erano tali, ma oggi quest'innocenti isolani, che non possedono l'arte dell'eloquenza, nè la perizia delle leggi, hanno acquistata una certa prattica di nascondere le loro vere pretensioni, e di addurle poi a tempo opportuno, promovendo una lite, quando meno si aspetta. Caro amico, io amo molto, come voi, la pace, e la quiete, e pure sono ssorzato a contrastare. Intanto vi auguro di goderla sempre, e di non esser mai disturbato, ricordandovi del vostro sincero, e vero amico.

LET-

#### LETTERA XXIX.

Isalendosi dal porto, vi restano due punti da offervare. Il primo è fulla riva verso l'attuale città di Capri. Vi si ammira una buona parte di mura dell'antica città che si dice nel paese essere stata distrutta da Barbarossa. Forse costui vi diede l'ultimo guasto, ma è visibile, che fu rovinata più secoli innanzi. Tutte le sue vicinanze hanno molte conserve di acqua, che senza dubbio appartennero al gran palazzo littorale, che forma il mio fecondo scavo. Ve ne fusfistono ancora delle intiere . La loro forma raffomiglia quella delle antiche terme di Roma, sebbene non siano di quell'ampiezza. Le più belle esistenti vicino al mare, e sotto un terreno a guisa d'orto chiuso da mura, hanno quattro ordini di volte di circa 50 paffi di lunghezza. Le mura sono aperte inferiormente da cinque archi, di modo che l'acqua comunicava da una volta all' altra, e si formava una sola conserva, le di cui forgenti erano nelle montagne vicine. Le arcate sono perpendicolari alle muraglie, quandochè quelle delle terme di Tito sono oblique. Cento passi lontano da questo luogo, più d'appresso a Capri, si osservano delle altre conserve sopra tre ordini dell' istes4 fa lunghezza, che fervono al presente ad un concontadino per riporvi il vino, e le legna.

Ecco il secondo punto. Nel tornare dal porto, e nel risalire il piano inclinato dalla parte opposta alla città, si trova la chiesa principale dell'antica Capri sotto il nome di s. Costanzo padrone dell'isola. Ella è molto picciola, ma di una semplicità, solidità; e sorma particolare, è ben si vede essere stato un tempio d'idoli. Malgrado le devastazioni vi suffissono ancora due colonne di marmo antico cipollino.

ancora due colonne di marmo antico cipollino.

Tutto il terreno, eccettuata la sua supersicie ne luoghi coltivati, dopo una gran quantità di scogli, è interamente terra calcaria, su di cui agiscono gli acidi, e producono un' effervescenza rapida, e forte. Ella è bian-chiccia, e in qualche luogo bigia abbastanza, e sufficientemente fina. Le sue particelle atte alla folidità danno ancora un certo polito alle case, di cui sono composte. Le rupi di Capri si vedono generalmente coltivate sino a due terzi della loro altezza, a riserba d'alcuni luoghi, la sommità de'quali è stata spianata per costruirvi anticamente palazzi. Del resto il terreno intorno è divenuto coltivabile aino ad uno, e due piedi di profondità; e perchè tutto il luogo è di un rapidissimo pendio, perciò sono stati obbligati gl'isolani di tagliar-lo in tanti ripartimenti sossenti da muraglie, che hanno dieci, e venti piedi di lunghezza. E' veramente un piacere l'osservare, come gli abitanti han saputo ritrarre vantaggio sin dai minimi luoghi di quest'isola suscettibili di colcoltura. Anche tra' nudi, ed erti scogli, dove non v'è, che un sol piede di terreno sertile, trovansi piantati piselli, e sagioli, e in qualche tratto un' arbusto, o un' albero di olive.

La coltura generale non consiste, che in vigne, ed oliveti, che producono vino, ed olio si si soltiva anche il frumento, che appena basta al bisognevole dell'isola. Vi si trovano ancora dei buoni latticini, con cui fanno quantità di formaggi di un delicato gusto, e di si gradito piccante, che risveglia l'appetito. Abbonda anche l'isola di piante aromatiche, che contribuiscono affaissimo alla buona qualità del formaggio, e delle carni pei buon nudrimento, e pascolo degli animali.

La campagna più coltivata è tra la montagna di s. Maria, e quella, che si chiama mater magna, nome dato dagli antichi a Cibeles Nella vallata era posta la terza villa di Tiberio, e si può affermare, come si afferisce, che le dodici ville erano consegrate alle dodici Deità. Due sole però ne hanno conservato il nome, cioè la villa di Giove, ch' era la prima, e questa di Cibele, che su la terza Quì si ergeva un tempio, ed oggi, per osservarlo, bisogna calare più di trecento piedi immezzo a spine, e piante selvagge. Questo tempio, le di cui ruine colle sue vicinanze sono tutte pittoresche, era tagliato prosondamente, ma in linea obliqua, nella montagna. Una gran parte della volta anteriore è distrutta, e il rimanente è circa cinquanta palmi di

lunghezza, e più di otto di larghezza. Si sale al fantuario per una picciola fcala di pietra, ed in fondo della rupe, dove terminava il tempio, ancor si vedono tre nicchie distrutte, tre altre in parte conservate, e l'alto della volta. Nè due lati si aprono delle caverne oggi rovinate, la di cui intonicatura tuttavia perfettamente si conserva. Queste volte così incavate nella montagna pajono essere di folidissimi mattoni. Tutto il luogo, ch'è uno de' più malinconici, ha per solo punto di veduta il golfo di Salerno colla punta dell' Alicosa. Non ostantechè in questo tempio di Cibele si scavò un'altare, che attualmente ési-ste nel Museo brittanico, vi sarebbero pure altre cose rimarchevoli da trovarvi con una ricerca esatta. Io me la riserbo per un tempo quando non avrò altro, che fare, mentre ora mi resta il momento di afficurarvi della mis costante amicizia, ed affetto sincero.

## LETTERA XXX.

Opo la lite terminata, tornò l'ingegnier re d. Giovanni a Capri per proseguire lo scavo del palazzo della marina, e in poco tempo lo diresse con molto successo, prendendo la via del tempio, del quale si vedono i residui in forma semicircolare. Volle, che si scavasse il terreno molto consistente nella montagna contigua coverta d'alcune frasche con sassi frammischiati. Raddoppiò gli operarj a proporzion del lavoro, e vi si scoprirono alcune camere, dalle quali ritirò una gran quantità di marmi colorati. In una di esse, in un cantone, se ne trovò un mucchio tutti tagliati a triangoli della qualità detta faravazza. Questi probabilmente erano disposti per formarvi un pavimento. Senza interrompere lo scavo delle camere, me ne mandò con ogni barca una quantità di differenti colori, in gran massi, ed in particolare il più bel marmo cipollino detto anche Tiberiano, che può servire per formarsi tavolini. Continuando l' inge-gniere questa direzione scoprì una scala, ed avendo scavati due scalini della lunghezza di otto palmi, ed 1 3 di larghezza, mi scrisse, e m'invitò di portarmi in Capri per prendervi affai gusto, giacchè il luogo dello scavo ora pieno di rari marmi, avendoci anche trovati

vati due capitelli corintu di pilaitro, ma che il più interessante fosse il vedere, come girava quella scala già scoverta. Non tardai di andarvi, anzi partii coll'istessa barca, che me ne portò l'avviso, avendo il più bel tempo, e viaggio piacevolissimo, Arrivato in Capri, visitai subito lo scavo, che trovai molto avanzato, essendo stata quasi atterrata mezza mon-tagna, con una prosondità di 80 palmi. Egli con molta accortezza aveva saputo sare delle comode stradelle per girarsi tutto lo scavo fatto in due mesi continui, cioè tanto il cerchio del tempio, quanto le camere contigue, ed offervai la sua industria, perchè levando que sta metà di montagna, avea fatto situare, e separare in un cert' ordine il terreno buono scavato, che doveva servire per riempirvi quelle camere, e renderle al suo tempo, come tanti giardini sertili, quandochè erano prima nascoste, ed inculte, I mattoni ritirati erano posti in mucchi in altra parte, e tutti i mar-mi erano registrati, secondo le loro qualità, e specie. Per questa separazione aveya istruito un ragazzo di sei anni figlio d'un zappatore, il quale vi era così bene riuscito, che non errava nel più picciolo pezzo facendo l'affor-timento. Mi divertì molto l'offervare quan-do gli operari tiravano fuori qualche pezzo di marmo di un peso riguardevole, che buttavano giù per la collina. Il ragazzo attento, come un falcone, correva con grande spirito, ed allegria, e mettendosi in forza s'industriava da

fe stesso di rotolarlo sin al luogo, dove apparteneva. Interessa veramente il genio naturale
di questi piccioli isolani. Uscendo il padre, la
madre, e gli altri della famiglia all' alba pel
lavoro, lasciano perloppiù una vecchia donna
per la custodia della casa, e de' loro figli. In
due ore dopo vengono anch' essi di tre, o
quattro anni a ritrovarli, senz' essere chiamati, e si presentano ai loro genitori, che si
rallegrano in vederli, e trovano un sollievo
grande nella loro penosa fatica. Poi si siedono
tranquilli, ovvero, per non essere oziosi, prendono una zappa abbandonata, o un picciolo
sasso divertendosi, si rendono robusti, e sorti,
ed imparano il mestiere per sola imitazione.

Da questa digressione torno ora al mio scavo, dove offervai ancora, che l'ingegniere aveva ben profittato della situazione vantaggiosa del luogo, perchè di là faceva buttare i gran massi delle volte cadute, le pietre, e le ruine inservibili al lido del mare, ergendovi così un picciolo scoglio per riparo delle onde. Nella mia presenza si scavarono due altri scalini, ma vedendo, che l'intiera scoverta non poteva accendere tutta la curiolità, e che richiedeva almeno altri dieci giorni, mi contentai di quanto aveva osservato, e tornai in Napoli. Da qui riceveva le notizie esatte due volte la settimana, e poco dopo mi avvisò l' ingegniere, che già dieci scalini erano scoverti, e si presentava una nicchia. Scorsi alcuni gior:

giorni mi diede la piacevolissima notizia di avere scoverto in questa nicchia, (che formava un riposo della scala) un bellissimo pavimento. Quì ne riceverete il disegno, (Tav. VII. pav. III.) di cui in appresso vi spiegherò tutte le cole rimarchevoli, Vogliate bene al yostro,



## LETTERA XXXI.

X MI I resta a descrivere la parte occidenta, le di Capri, che consiste in un soli campo di montagne le più elevate. Sulla punta la più erta rimane una fortezza gotica del tutto abbandonata. Appiè delle montagne suddette dalla parte del golfo di Napoli si offerva una gran parte di antico anfiteatro coverto di ruine. Quando si arriva alla sua sommità ed al luogo precisamente sopra gli scogli nudi e biancastri, si cominciano a vedere i gradini. tortuosi di pietra tagliata nel monte. Essi vengono chiamati nel paese la sealinata, ed è una delle più belle singolarità dell' isola. Ha più di 1800 piedi di altezza sopra il livello del mare. Per ascendere alla sommità della montagna, bisogna salire 552 scalini più, o meno elevati. Dopo 300 incirca si trova una cappella, ed un piccolo terrazzo, che domina tutte le vicinanze. Nell' alto della scala s'incontra una deliziosa, e vasta pienura guarnita d'un parapetto, che giralintorno della rocea, e termina in un' immenso precipizio. Ognuno s'immaginerebbe di non trovarvi altro, che scogli nudi, ed aridi, ma tutto in un colpo si scuopre un piano, che rapisce, la di cui coltura, e fertilità si eguaglia ad un delizioso giargiardino, che potrebbe realizzare le belle idee

de giardini pensili di Semiramide.

Questo luogo è chiamato Anacapri, cioè Capri superiore. Tra tutte le vedute dell'iso-la da me accennate, come bellissime, quella di Anacapri è la più superba. Di là si scuoprono tutte le isole, che si possono desiderare in questo gosso. Dopochè l' occhio sarà sazio di così bella, e sorprendente prospettiva, abbaffandosi un poco, vede una varietà indicibile nel terreno sertilissimo, che si presenta in numerosi coltivati spazi, i quali sembrano giardini artificiosi. L'aria, che in quest'ele-vazion si respira, è purissima. Si potrebbe di-re, che la fatica di salire cinquecento, e più scalini alti, e disastrosi compensa ognuno, altorche giunge al piano, e prende riposo, perchè in attoche respira quest' aria celeste, si forma in mente uno de' più magnifici quadri, secondo la prima impressione, che ne ha ricevuta. Quanto pura sia quest' aria, ben si wede dal carattere degli abitanti. Quì tutti vivono in pace, e tranquillità. Si contentano di quel poco, che posseggono, e godono del loro quieto soggiorno con molta soddisfazione. Vi si trovano molti vecchi con faccia ridente di 90, 100, e più anni. Le loro case sono sempre aperte, perchè niuno teme, che abbiasi a commettere il menomo furto : anzi si soccorrono ne' loro bisogni, e vivono nella più persetta armonia; Ciocche poi caratterizza meglio quefli abitanti è l'odio, che nudrono, verso quelli

li di Capri, disprezzandoli, come gente vile, maliziosa, e fraudolenta. Dippiù vi sono vecchi, che non hanno mai veduta Napoli in lor vita, e quello, che più sorprende, che non hanno alcuni mai scesa la scalinata contentandosi unicamente del loro felice soggiorno, e godendo dell'aria eccellente, delle superbe ve-dute, e del terreno fertilissimo. Le case son separate l'une dalle altre, i giardini però sono promiscui, dove seminano i migliori legumi, che soddisfano il lor gusto. Hanno ancora delle vigne, ed olive in abbondanza. Il vino, che aul si produce, è bianco, e si distingue da quello di Capri, ch'è rosso. E'un gran male che qui non si trovi altr'acqua, che quella delle cisterne. Se alcuno desidera l'acqua de pozzi, deve cercarla in Capri. Le donne ne fanno il tragitto per tre grana calando, e salendo la terribile scalinata. Ciò non ostante, non si sentono mai malattie croniche, locchè anche proviene, che gli abitanti non mangia-no mai carne, eccettochè quando di rado il suono della trombetta l'eccita a questa sensualità. La popolazione di Anacapri arriva a 1300. persone, siccome l'intiera isola ne contiene 3500.

I migliori marinaj sono quelli di Anacapri ed in generale la gente è più bella, più robusta, e coraggiosa di quella di Capri. Hanno parimenti migliori barche, e selluche. Nella marina di Anacapri esiste un monistero di monache, la di cui chiesa è molto graziosa contenente una rarità ben particolare. Quesi'è un pavimento di tegole cotte dipinte a smalto, che rappresenta un quadro grande della creazione del mondo, riconosciuto, come una delle opere numerose del celebre pittore napoletano Solimene. La parrocchia è sotto il titolo di s. Pietro protettore di questa parte dell' isola.

I medesimi abitanti godono della loro marinella dove calano, separata intieramente da quella di Capri. Si trova un'altro camino per calare da Anacapri, senza passare la scalinata, e si vede nella parte di Damecata, ma questo è così disastroso, che niun forassiere, sosse il miglior caminatore, può azardarvi, senza rischio di rovinarsi. I medesimi isolani prattici tanto a rampicarsi, non vi scendono volentieri, Caro amico, giacchè mi avete promesso di

Caro amico, giacchè mi avete promesso di passar qualche tempo a Capri, vi condurrò per questa parte con tutta la comodità. Partiremo all' alba con somari, e portantine, che sormano la miglior vettura dell' isola. Vi esiste ancora per questo tragitto una giumenta tale, come si trova dipinta nel Tristram Schanty. Vi consiglierò tuttavia di scegliere la portantina, ch' è tutta aperta, ed in sorma d'una sedia a braccioli ben gotica. Così sarete con sicurezza trasportato, e godrete dell' allegria, della vivacità, e sorza di quella gente, che vi circonderà. Addio.

LET-

#### LETTERA XXXII.

Ci volete sapere se ho mai trovati in Capri dei vasi etrusci, vi diro, che, oltre de' miei scavi accennati, avendo fatti vari piccioli faggi di quà, e di là, ho fcoverto per azardo in qualche luogo de' fepolcri di quattro palmi di profondità tutti vuoti . Non vi è da dubitare, che scavandosi più sotto, si sarebbero trovati gli altri, perchè, com'è notorio, gli antichi situavano i loro sepoleri l'un sopra l'altro. Se si giunge sino a toccar l'acqua, non bisogna, sgomentarsi, perchè spesse volte esti si sono scoverti circondati dall'acqua, e migliormente conservati. In certi altri siti ho trovate lucerne, piccioli vasi, e figure di creta, indizi certi di esservi de' sepolcri . I più industriosi antiquari fanno pruova del terreno con un palmo di profondità, guardando, se vi sia alcun frammento di vaso etrusco, o di semplice creta, ma io sono stato sempre lontano di farne ricerca, perchè il vero, e buono ristauro è molto difficile, e cosa affai. Veramente i vasi etrusci sono adesso in gran voga, ed ogni forastiere, che vuole dar pruove del suo gusto in materia di antichità, passando qualche settimana in Napoli, fa ogni possibile ricerca per acquistarli. Alcuni di essi se ne partono contenti, trasportando

con molt' allegrezza qualche vaso, che, comprato a caro prezzo, si scuopre poi artesatto, e dipinto industriosamente. Il Colonello Kampel inglefe, che nella sua dimora in Napoli ha coltivate le belle arti, ha fatto acquisto di nove vasi superbi degni di essere situati in ogni museo. Io ho veduta nascere la gran collezione, che possiede attualmente il sig. Conte di Lamberg formata da più anni ne' quali è stato ministro della Corte imperiale. In quel tempo l'ab. Mazzoli di Anacapri di raro talento tanto nell' ottica, che nella mescanica, ritrovò la maniera di restaurarli, e di darci in particolare quella bella vernice nera. Un' altra celebre, e numerofa collezione di vasi etrusci posside l'ab. Vivenzio in Nosa fratello del protomedico, e medico della Corte cavaliere Vivenzio, che si ha formato il superbo gabinet-.
to di machine sische, ed astronomiche. Ultimamente il principe di Montesarchio scavando ne' fuoi feudi ha fatta una smile raccolta di vasi; frai tanti però due soli sono sorpren-denti per la sorma, pel soggetto raro, e per la consérvazione.

Ma tutte queste collezioni vengono superate da questa del ministro d'Inghilterra cavaliere Hamilton. Questa è la più bella, la più numerosa, e la più rara, di modo che egli avrà sin'adesso, tra grandi, e piccioli, quasi mille vasi tutti classificati, secondo la loro sorma, la qualità della cresa, e de'soggetti. Tra tanti ne conserva anche uno colla spintria. Il sig.

cavaliere mi afficurò, che la sua collezione viene a costargli quindeci mila ducati. In poco altro tempo ella sarà pubblicata in un' opera, dove verranno incisi tutti i vasi in contorno colle spiegazioni erudite. L'incisione è
diretta dal sig. Tishbein direttore dell'accademia reale, il quale si ha aequistata una gran
celebrità per l'esattezza, e persezione nel disegnare.

Nell'anno passato S. M. il Re ordinò uno scavo di questi vasi a s. Agata de Goti sotto la direzione del cavalier Venuti direttore della porcellana. Questo scavo in poco tempo è riuscito selicissimo, onde si è sormata una bellissima, e numerosissima collezione dei vassi scoverti esposta nella porcellana degna di esse-

re ammirata.

Dopo tante rispettabili raccolte, credete amico, che mi possa venir l'idea, e'l gusto di scavare de' vasi etrasci in Capri? Io mi contento dei pavimenti scoverti, e da scoprirsi, e se un tempo ne saranno pubblicati i disegni, potranno servire a tessere dei tappeti, ai quali si potrebbe dare il nome di tapperi Tiberiani. Se di verno avrete un simile tappeto stesso nel gabinetto, godendo del vostro bel camino, rinnoverete le idee dell'isola di Capri, e vi ricorderete spesso del vostro sedele amico.

G 4 LET-

#### LETTERA XXXIII.

'Affai provveduta di piante l'isola di Capri, e il dottor Giraldi ne ha deferitte le più rare, che sono le seguenti.

Pistacchi Leutensis di Linneo. Lentischio ordinario di levante, donde ritirasi il massice E' questa veramente una pianta molto comune in tutta l'isola, e ne' continenti d'Italia.

Abbonda parimenti di cassia, che contribuisce non poco alla bellezza della campagna per

la sua perpetua verdura.

Passerina birsuta di Linneo. Questa è la timalacea tormentosa pianta singolare dei climi caldi, e d'un' aspetto molto piacevole. La sua

radice è d'un'agrezza terribile.

Vi si trova la Daphne gnidium, cioè la tithymula notabile per la sua semenza, ch'è d' un bel rosso, di cui gli antichi sacevano uso per un'astringente potentissimo. E quantunque in una certa dose deve essere un veleno fortissimo per gli uomini, e per gli uccelli, con tuttociò la pernice, a cui molto piacequesta semenza, la mangia impunemente.

Poco mancò, che non rimali avvelenato da questa pianta. Andando dopo pranzo sopra una collina per godere d'una veduta, non trovai il mio stuzzicadenti, onde presi un picciolo ramo di una vicina pianta. Servendomi qual-

ch<del>e</del>

che momento lo ritenhi in bocca fenza pensarci. Felicemente passò un'isolano, che in vederlo in mia bocca gridò con forza, che lo buttassi via, essendo quel ramo d'una pianta velenosa ossi a titumaglia. Così la chiamano sopra l'isola. Ubbidii all'isolano senza sgomentarmi, pure, essendo tornato a casa, sentii un brugiore terribile nella bocca, che mi si gonssiò sortemente. Fu una sorte, che non inghiottii il sugo, ch'è bianco, come il latte. Del resto dovei sossimi per la mia inavvertenza quell'incomodo, che m'impedì per tre giorni di mangiare, non ossante che sentiva un'appetito sorte, che l'aria purissima dell'isola mi produceva.

Vi nasce ancora la cineraria maritima di Linneo. Gli Egiziani facevano più uso di noi di questa pianta. Se ne trova in molt' abbondanza in tutti i luoghi d'Italia, i di cui fiori di color giallo fanno un' ornamento il più

vago per la campagna.

Thimus. Il timo di Capri varia dal timo ordinario. Ha un' odore così delicato, che pare dover essere il proprio di questa pianta.

Scilla radice alba. Questa pianta dà il stornome ad un'unquento, ed ò un samoso aceto in medicina. Abbonda più in Capri, che in ogn' altro paese d'Italia, e si trova persopiù nelle ruine antiche.

Arbutus. Corbezzolo, o albero molto comune in tutta l'Italia. Si dice, che il suo frutto facci venire la sebre, ma intanto si ve-

de

de spiacciare ne merceti, perche in alcuni luoghi si mangia come cerasi.

Ilen. Elce verde, che abbonda in Capri, ed

in tutta l' Italia.

Schinus annius di Linneo. Se ne vede un bellissimo albero, il più grosso, che sia in Italia, nel cortile del governadore di Capri. Si chiama ordinariamente pepe falso, a cagione d'un leggiero gusto di pepe, che se ne sente nel frutto. La sua soglia è molto piacevole.

Altre ben rare, e numerose piante ha scoverte in quest'isola il giardiniere inglese sig. Graesser nell'attuale servizio di S. M. il Re. Egli ha date pruove evidenti del suo raro talento, e di grandi cognizioni bottaniche, formando in Caserta un bello, e vasto giardino inglese, che contiene altri piccioli' giardini tanto di frutti, che di ssori, ed in particolase un giardino bottanico. Avendo il sig. Graesse un giardino bottanico. Avendo il sig. Graesser visitata alcune volte Capri, ha formata una gran raccolta di piante da lui scoverte, ehe ha comunicata ad una società d'istoria naturale in Berlino. Questa sarà tra poco pubblicata col titolo di Flora dell'isola di Capri. Trovandovi, caro amico, ben d'appresso a Berlino, vi sarà facile procurarvela. Intanto mi rassegno con tutto il cuore.

## LETTERA XXXIV.

L commercio degl' isolani consiste in varii generi . Per sacilitatio partono due barche ogni settimana, cioè nel lanedì, e venerdì per Napoli. Ogni particolare parimenti, che possiede qualche barca, ne sa la spedizione a suo conto, e profitto. Si vede spesse volte ne giorni stabiliti, ed in buon tempo, partire da Capri dieci fino a dodici barche unite, facendo l'istesso camino. Alcune poi si dividono nella costa, ma si rianiscono di nuovo, ed insieme rientrano in Capri. I generi del loro commercio consistono pri-

micramente nell' olio, nel vino, e ne' frutti. Secondo nelle quaglie, tordi, ed altre forts di uccelli di paffaggio. Terzo nella pesca di tutte le qualità de pesci, ed in particolare dei tonni, e dei coralli. Quarto ne' latticinj, e formaggi di vacche, e capre. Gli altri generi, che riguardano il traffico interno per procurarsi vantaggi momentanci, sono i somari pel trasporto delle fascine di legna, come anche gli uccelli di rapina, i serpi, ed altri animali, che sogliono mangiarsi le ova delle pernici; e perciò vi è il premio a chi li prende. Questa volta mi trattengo pochissimo. Mi riserbo di darvi in appresso altro dettaglio del loro commercio, mentre fono LET.

#### LETTERA XXXV.

TO ricevuta la voltra carily, che mi ha consolato assai; ma permettetemi, che io mi sfoghi con voi. Siete insaziabile, caro amico. Dopo tanti monumenti accennati de' miei scavi, vi aspettate ancora, che vi avvisi, se mai avessi trovata qualche statua, Non dispero di trovarla, e perciò mi sono riserbato di scavare in quei luoghi, dove si trovò cafualmente la statua colossale di Tiberio senza testa, che attualmente è ben restaurata in Roma, essendovi stata aggiunta un' altra testa antica di Tiberio, e così resa degna d'essere situata nel museo Vaticano. Negli scavi di queste ruine non si può sisare l'attenzione ad un solo oggetto, e nemmeno pensare alle cose le più rare, che ognuno desidera. Ci vuole una gran flemma, mentre certi monumenti sti scuoprono improvisamente, e così chi va in traccia d'un cameo trova un pavimento, chi si lusinga di trovare colonne, si deve contentare d' una spintria, e chi pensa di levare una vite scuopre un Germanico. Ogni scavo è un'azardo, e la fortuna deve accompagnarlo tanto per la scoverta, quanto per lo smaltimento. Il secondo è un punto assai difficile, perchè la roba scavata è sempre soggetta all' invidia di tutti, ed in particolare di quelli, che

che amano di acquistare antichità senza scavare. Che vi pare, caro amico? Non riconoscete in queste picciole rissessioni la mia solita sincerità?

Del resto vi ricorderete aver io desiderato. che i più celebri pittori dipingessero i migliori punti di veduta dell' ifola, e questa mia brama è stata soddisfatta intieramente. Il sig. Filippo Hakert bravo pittore dei paesi, marine, e cacce all' attuale servizio di S. M. il Re è stato più volte a Capri, e ne ha fatti vari disegni. Ultimamente però ne ha presa una superba veduta dalla casa del governadore dell' isola, e propriamente nella loggia, dove si scuopre la sorprendente scalinata di Anacapri. Niuno aveva disegnato questo punto di veduta, ch'è il più selice per un quadro. Egli l'ha dipinto con tutta la maestria, ed arte, che gli è naturale. Passerà questo quadro al suo fratello Giorgio, ch'è parimenti all'attuale servizio regio, formando tanti allievi per l'incisione dei paesi, e che possiede già la molto numerosa collezione delle stampe dei quadri eseguiti dal sudetto, rappresentando tutte le più rare vedute di Napoli, e delle vicinanze, secondo il catalogo edito. Dunque riceverete in poco tempo una bella stampa d'una veduta superba di Capri, della quale vi contenterete frattanto, finche la vostra brama della statua farà effettivamente riempita con quella del vostro fincero, e fedele amico,

LET-

#### LETTERA XXXVI.

Dempisco la promessa di spiegarvi il secondo mio pavimento ritrovato nella nicchia, che formava il riposo della scala. Questo è più ricco del primo, perchè si vede composto di quattro qualità di marmi, ed in particolare dell'asricano, ch'è molto raro. Il disegno è anche più bello del primo. Vi sono gli ottagoni, che sanzo un'essetto meravigliosso, oltre i quadrati, e le strisce diagonali. Vi è un'altra differenza, cioè, che il primo è più grande del secondo, potendo quello servire per una galleria, e questo per un gabinetto. Se il secondo si volesse aggrandire, vi si portrebbe aggiungere una fascia intorno di marmo bianco di un sol palmo, e così renderla adattato ad una camera grande anzi la sascia bianca farebbe molto risaltare le quattro qualità dei marmi colorati.

Vi dico adesso la maniera, colla quale si levano i pavimenti. Subito al momento della scoverta se ne prende prima (come vi ho detto) l'esatto, e persetto disegno, poi ci vogliono bravi marmoraj, che siano prattici di questo lavoro, come essettivamente ne ho trovati alcuni qui in s. Lucia, cioè il padre, e due figli di cognome Amitrano. Il padre ha restaurati, e posti i pavimenti di Pompei nel

mu.

museo reale, ed i figli mi hanno data la pruo-va del persetto ristauro nel mio primo pavi-mento, che si vede esposto nel medesimo museo, come altrove vi ho accennato. Il primo lavoro adunque dei marmoraj è di polire nel suolo il pavimento colla pietra pomice per le varvi il più sino terreno, e poi nettarlo coll' acqua. Fatta quella prima operazione, seguita la seconda, la quale consiste nel prendere dei marmi bianchi, de' quali ho scavata una quantità enorme, e scegliere tra questi i più leggieri, e anti, che possono coprire il pavimento. I marmi bianchi si ricuoprono col gesso fresco, e si posano sul pavimento in differenti linee. Mentre si continua a formare le altre linee, il gesso de primi marmi posti è già dissecca-to. Quindi si svelgono i marmi bianchi col gesso, e dietro se ne viene senz' altra forza il pavimento. Gli antichi situavano i pavimenti di marmi sopra il terreno fresco colla loro pa-sta differente affai dalla nostra calce, perchè vi mischiavano del marmo pestato, e polve-rizzato, ma ciò non ostante i pavimenti si levano da terra colla più grande facilità, e talmente, come si volta un foglio di carta dopo l'altro. Il contrario è poi colle mura, e lamie antiche, che sono formate dell'istessa pasta, e divenute così forti, che non si possono spezzare, che con forza terribile, e distruggendo i migliori ferri. La differenza nasce, perchè le mura sono costruite di mattoni posti l' un sopra l'altro con questa celebre

bre calce; nè pavimenti però si vede una sola lega di marmi situati sopra il terreno sresco, locchè produce l'essetto opposto. Dove non si trovano marmi in abbondanza si sa la seconda operazione per levare un pavimento, co' tusi, o con altra pietra leggiera apposta tagliata in questa guisa, e per quell'uso,

Il mio secondo pavimento si vide da un sorastiere, che per azardo si trovò in Capri nel momento, che su scavato, e voleva comprarlo nel luogo, ma io stimai di farlo trasportare in Napoli, dove ne ordinai il ristauro. Questa terza operazione è più difficile, e di-

spendiosa.

I marmoraj debbon formare, secondo il difegno dell'ingegniere, un'altro difegno, ma nella grandezza naturale del pavimento con sole righe, che ne spieghino esattamente la composizione geometrica. Da questo si prende la misura persetta, per vedere quanta pietra piperna si ricerca, per attaccarvi il pavimento. La miglior maniera però è di ordinare tanti pezzi di piperno di quattro palmi in quadrato, e siccome i pavimenti sono ordinariamente più lunghi, che larghi, così le pietro piperne non vi si possono tutte adattare in quadrati a quattro palmi, dunque si calcoladi situare una riga di pietre di due, ovvero di un palmo quadrata nel mezzo, o nelle parti laterali, o nella fine, secondoche la proporzione l'esige, seguitando sedelmente il disegno originale. Essendo talmente preparate le pietre i marmoraj distaccano a poco a poco dal gesso i marmi del pavimento, e trovandosi in qualche parte una più gran densità, tol-gono sotto del marmo tanto, ch'è necessario per eguagliarli, e renderli più adattati a situarsi sopra la pietra piperna. Questi marmi si attaccano colla pece, ma colla più grande esattezza, servendosi rigorosamente del com-passo, e del livello, affinchè la pece non sacci un divario: anzi una fola linea della finezza d'un filo di seta o allargata, o diminuita in un folo quadro, toglierebbe tutta la simmetria, e la proporzione intiera del pavimento. Dopochè un quadrato della pietra piperna è coverto con questa necessaria quantità dei marmi del pavimento, si dà il primo polimento colla smiriglia, e con un pezzo di pietra vulcanica di peso proporzionato, attacato ad una stanca, e diretto da due persone, che tirano il peso di quà, e di là in linee rette, e così si toglie ogni minima cosa dalla superficie, e si eguagliano i marmi persettamente, di modo che passandovi colla mano nulla si tocca, che potrebbe rendere sensibile qualche inegualità. Questo polimento basta per ammirare la vaghezza dei marmi, la quale si osser-va solamente, quando si ripassano con una spogna bagnata di acqua, ma questo lustro dura finchè i marmi sono bagnati, e scomparisce appena sono asciutti; Ci vuole adunque il secondo polimento, che si sa col lavare quel ciò non produca graffi ne' marmi. Questo secondo polimento rende un lustro, come il più vago specchio, e non sa alcun torto alla vaghezza dei marmi, anzi sorprende ognuno, e sa comparire il pavimento, come nuovo.

Molti forastieri distinti vedendo il mio primo pavimento esposto, e persettamente restaurato con tale lustro, credettero, che sosse moderno, perchè non erano loro cognite quelle
tre operazioni, ed in particolare il doppio
pelimento. Alcuni mi suggerirono, che si lasciasse il secondo senza lustro, ma questa ristessione nasceva, perchè non si ricordavano,
che ogni pezzo di marmo tirato suori dalle
ruine sia inconoscibile. Nel bagnarsi caccia il
suo colore, e volendosi anche lasciare nello
stato del primo polimento satto, vi vorrebbero dieci persone occupate continuamente a bagnare un pavimento di 14 sino a 24 palmi di
lunghezza, per osservarvi l'effetto del disegno,
la vaghezza dei colori, e la bell'armonia dei
marmi.

Ho scelta pel ristauro la pietra piperna, perperchè essendo porosa, si attacca facilmente in qualunque luogo, dove si voglia situare il pavimento, colla calce la più leggiera. Mi sono servito dei pezzi quadrati di quattro palmi, perchè sono più comodi pel ristauro, e pel polimento, e si possono con molta faciltà situare nelle casse di legno, e renderli assai comodi pel trasporto. Il primo mio pavimento è stato situato in 35 casse e'l secondo, che attualmente si restaura, sarà forse in 18, e così può anche imbarcarsi in qualunque bastimento.

Amico carissimo, se bramate questo secondo pavimento, ve lo manderò con tutto il mio cuore, dopochè con questa lunga spiega vi sarà tolto dalla mente ogni dubbio dell'antichità, ogni timore per l'esattezza del ristauro, ed ogni dissicoltà pel trasporto. Aspetto adunque la vostra risoluzione, e pregandovi di conservarmi la vostra pregevole amicizia



# LETTERA XXXVII.

Generi i più interessanti del commercio di Capri consistono nel vino, nell' olio, nella pesca, e nella caccia delle quaglie. Il vino di quest' isola ha acquistata tale celebrità, che si preferisce da alcuni ai migliori vini napoletani di pasto, cioè alla lagrima di Portici,, ed a quello di Piedimonte. Non posso negare, che il vino di Capri abbia il suo merito pel colore di rubino, pel sapore, e per lo spirito, avendo qualche somiglianza al claiset, ma non per questo gli altri vini sono da disprezzarsi: anzi ogni esperto conoscitore troverà una certa grazia, particolarità, e forza in ogni forta degli abbondantissimi vini di questo regno. Il medico Gennaro Acucci da vari anni ha introdotta nell'ifola la maniera di fare il vino, come si prepara in Borgogna, servendosi per norma delle memorie stampate, ed approvate dalle accademie le più celebri. Essendo il suddetto riuscito nell'impresa, comparve un'avviso stampato, che ha procurata una più gran voga, e smaltimento a questo vino, ch'è stato denominato, e pubblicamente venduto col titolo di ving Tiberiano. In questa maniera il sig. Acucci ha aumentato il suo negozio con tanto successo, che ne smaltisce adesso per anno 60 botti. Tutto il vino, che proproduce l'isola, ascende a 2000 botti. Ogni botte ha 10 barili, ed il barile contiene 60 carase. I prezzi sono differenti. Il più basso è di carlini 18 a barile, e da questo si aumenta, secondo la qualità, a tre, quattro, e sino a sei ducati.

Tutta la raccolta dell' olio passa la somma di sei mila staj. Ogni stajo ha dieci rotola. Il prezzo d'uno stajo arriva a 20, e sino a 30 carlini, secondo l'abbondanza delle olive d'un'anno all'altro. La qualità dell'olio è eccellente.

La pesea all'intorno dell'isola è abbondantissima. Si vedono spesse volte più di 50 barche, che pescano, alle quali si uniscono i lancioni di Napoli. Il pesce preso nel 1784, e venduto agli accattatori napoletani ascese a 8388 cantari, oltre quello, che si consumo, nell'isola, o che si diede in rigalie in altro parti. I più squisiti sono la cernia, il densice; i tonni, le aguglie, i gammeri, che fritti sormano un mangiare molto delicato, e finalmente l' aluzzo imperiale. E anche interessante la pesca de coralli. Ogni barca guadagna nell' està ducati quattro al giorno, prendendo undici once di coralli. Effendo gi' isolani prattici di questa pesca vanno colle loro barche unite a quelle della Torre del Greco in Sardegna, lasciando alla loro moglie una certa sonte ma di denaro, e restano suori tutta l'està. Alcuni tornano alle loro case provveduti di denaro, e di derrate, ma alcumi altri sono Ha

anche rimasti vittime de barbareschi. I migliori pescatori sono quelli di Anacapri.

La caccia delle quaglie è l'altro gran com-mercio, di cui godono tutti gl'isolani. Ognuno può sparare a suo gusto, e situare, o ca-minar colle reti, ch'è più penoso. Un' isolano porta due stanche, alle quali è attaccata una rete di otto palmi alta, e di dieci larga, Con questa rete s' incamina col suo compagno, sempre attenti ad ogni volo, ed appena in qualche distanza osservano qualche indizio, gridano quaglia, quaglia. Uno spande subito la rete per quanto si stendono le braccia, l' innalza in aria, e la dirigge verso le quaglie nel volo, e se si prendono, volta in un momento con gran destrezza la rete, e vi chiude quegli uccelli, che così restano inviluppati. Si tolgono poi dalla rete, e'l compagno li mette in un facco per conservarli vivi, per cui si vendono in Napoli a doppio prezzo. Gl' isolani s'inoltrano con queste reti fin' alle rupi le più erte, e spesso avviene, che avidi di prendere una quaglia, nel voltar presto la rete, perdano l'equilibrio, e si precipitano infelicemente. I ragazzi all'incontro di tre, o quattro anni fanno anche la posta a questi uc-celli, andando tra le frasche per prenderli colle mani, e metterli vivi sotto la loro coppola in testa. Si vede subito qual ragazzo abbia fatta la migliore caccia dalla coppola, ch' è più alzata. La caccia da un' anno all' altro è più, o menomabbondante, e qualche volta assai

affai scarsa. La più copiosa su quando si presero 12 mila quaglie in un giorno, e in tutto il tempo del passaggio, che dura quindeci

giorni, più di 150000.

Oltre delle quaglie, vi sono anche di passaggio i tordi, e torderelle. In tutta la primavera vi passa parimente una quantità di uccelletti di bellissimi, e differenti colori, e di vari generi. Chi desiderasse di divertirsi colle farsalle ne troverebbe tante da farne una collezione molto numerosa, e rara.

Amico, se mi volete consolare, dovete ricevere una botte di vino Tiberiano, che vi
manderò, e voi mi spedirete in cambio una
botte del persetto vino di Buda, e così avremo adempito ad un commercio amichevole,
che animerà ambedue a ricordarci l' uno dell'
altro. Addio.



#### LETTERA XXXVIII.

E manifatture di Capri consistono nelle reti, e settucce. Nel sormar le reti de' pescatori si occupano gli uomini, e le più vecchie donne. Le ragazze poi, e le donne più giovani lavorano le settucce di tutti i color i solitamente della larghezza d' un dito; ma il loro guadagno per queste è tanto tenue, che sa pietà. Per una pezza, cho contiene 12 canne, e per la quale devono saticare un giorno, e mezzo, ricevono il guadagno di 12 grana. I mercanti di Napoli loro danno della sete, ma se si vuole comprare una pezza di queste settucce in Capri, e vantaggiare la lor satica, si suol pagare dodici carlini.

In quanto ai bestiami, si trovano nell'isola 300 vacche ben nudrite a cagione dello squisito pascolo, e perciò il latte è persettissimo, ed anche i butirri, ei latticinj. Vi sono 250 capre, che per privilegio esclusivo si tengono dai soli certosini. Vi si veggono 30 somari, sei muli, ed una sola giumenta secca, magra, e molto debole.

Gl'isolani sono liberi da gabelle, dazi, e pagamenti siscali, e per privilegio possono andare armati per l'isola. Ogn'anno si sa la rivista, che consiste nel portare 23 palle, ed un terzo di rotolo di polvere di schioppo.

Digitized by Google

Una volta assistei a questa bella cerimonia, nella quale viddi de' schioppi senza cane, che i giovani imprestavano ai vecchi, secondoche facevano il giro, come anche la polvere, e le palle. Questa rivista si fa nella primavera, ed in giorno di sesta particolare, come quella del lor protettore s. Costanzo. Si sceglie l'ora del dopo pranzo, acciò si presentino con più estro, e vigore.

Celebrano ancora molte feste, secondo il numero delle chiese, e delle tante loro congregazioni: anzi ad ogni cappella, che per tutto l'anno è chiusa, essi concorrono nel giorno della dedica. Le sesse consistono in quasche sparo di mortajo, e il più curioso si è, che in quel giorno aprono una nuova botte di vino scelta in particolare, ed approvata dall'

eletto del popolo.

In queste seste si osserva ancora la lor vestitura. Gli uomini sono vestiti, come i marinaj di s. Lucia in Napoli colle loro coppole rosse in testa. Le donne all'incontro hanno
ordinariamente una rete, o una semplice treccia de' loro capelli inviluppata, e sostenuta
dietro la testa con ago di argento. Il loro abito è coverto da un largo gallone d' oro. Le
zitelle portano il corpetto gallonato sotto il
braccio per distinguersi dalle maritate. Generalmente le donne sono tutte alte, e ben satte, ma brune, e giallette con una certa sisonomia, che rassomiglia alla greca. Giacchè
voi sapete la numerosissima collezione di A-

lessandro d'Amia, che ha disegnate, e dipinte esattamente tutte le vestiture del regno di Napoli, potete riscontrarla, per trovarci quelle di Capri, mentre mi rassegno.



LET-

### LETTERA XXXIX.

Ragione vi meravigliate, caro amico, che da tanto tempo non vi ho data alcuna notizia del mio scavo; non crediate però, che il mio ingegniere di Giovanni sia stato ozioso: anzi è stato sempre applicato non solo a spedire il trasporto de' marmi, quanto a

dirigere la continuazione dello scavo.

I marmi ritirati dalla scalinata surono tutti della qualità greca statuaria, che arrivarono a 900 cantari, e quelli colorati scoverti nell'atterrar la montagna descrittavi montarono a 700. Seguitandosi il camino della nicchia si trovò una specie di condotto inclinato di 30 palmi di lunghezza coverto di lamia, ehe portava alla pianura coltivata. Non potendosi qui applicare molta gente per effere il condotto afsai stretto, l'ingegniere diresse l'opera dalla parte orientale d'appresso alla loggia, dove si scavò una camera, in cui levandosi il terreno apparve un' altro pavimento. Dal disegno qui rimesso (Tav. VII. pav. III.) vedrete la varietà della composizione geometrica con quella ben ristretta qualità di marmi. Non vi dirò altro, giacche ognuno ha la sua predilezione. Fra i tre pavimenti, che ho scavati, e quello scoverto a tempo di Carlo III, vi dirò volentieri quale più mi piace, ma vi prego

sto si uniforma parimenti alle belle arti.

Vedendo il censuatario, ( del quale vi ho descritto il carattere ) che in quattro messi si erano ritirate colonne, basi, eapitelli, e tanti cantari di marmo di differenti specie, ed anche due pavimenti, domando dal mio ingegniere il permesso di sospendere lo scavo per potere accudire alla pesca dei tonni, per la quale hanno gl'isolani un lucro certo cominciando da maggio per tutta l'estate. Costui adunque volle profittare del doppio vantaggio, cioè della pesca, e dello scavo, essendo sicuro che senza la sua presenza (secondo il contratto ) non si poteva muovere un palmo di terra, lasciandoci per cautela la moglie, e i parenti, acciò badassero a suoi interessi. Conobbi bene questa seria astuzia, onde non ebbi alcuna difficoltà di sospendere il mio scavo, ma, per non perdere tempo nella migliore stagione, scrissi all'ingegniere di pattuire col censuatario del terreno della villa di Giove. ch' è marcata nella pianta fotto il nome della cappella di S. M. del foccorfo, e d'intraprendere così il terzo scavo.

In pochi giorni tornò in Napoli l'ingegniere col censuatario suddetto, e formai con lui il terzo contratto con suo gran contento. Egli mi parve più onesto degli altri, e perciò lo

trattai con più generosità.

Ritornando ambedue in Capri, l'ingegniere ordinò subito una numerosa gente per dar principio al lavoro, ma ecco, che nasce una lite col capitolo. Il procuratore de' canonici see intimare al mio ingegniere, che, se ardisse di scavare in quel terreno appartenente alla sua chiesa, sarebbe arrestare tutti gli operari. Egli prudentemente si ritirò presto da Capri, e venendo in Napoli, mi lasciò la cura di agire. Quantunque, caro amico, odio tante le agire. Quantunque, caro amico, odio tante le liti, come voi, pure vi dovei foccombere per la feconda volta, che fu più implicata. La questione si aggirava, che coll' intrapresa di questo scavo la cappella farebbe soggetta a rovinare. Per quest' assunto del Capitolo feci tirare la pianta del terreno, colla quale dimostrai, che la Cappella restava distante 30 possi dello scavo de intraprendersi, che per passi dallo scavo da intraprendersi: che per questo si faceva un vantaggio grande a quel luogo pio, perchè il terreno si rendeva adatto alla coltura per tanti faggi, e pruove da me dati negli altri fcavi, arricchendo i censuatari, e per conseguenza procurando così un bene a proprietari. Questa lite, che aveva bi-sogno di molte dichiarazioni, e specialmente dell'esame del luogo dai periti ordinati espressamente; termino lo scavo del 1792. Ciò non non ostante, devo lodare il mio ingegniere, che per sei mesi consecutivi nella stagione la più ingrata ha fatti molti tragitti disastrosi

Per mare con gran coraggio, principiando dal mese di nov. 1791 fino a giugno 1792, ed ha diretti, ed eseguiti con gran successo i miei scavi.

Amico non vi aspettate la minima lettera, finchè non avrò terminata questa lite molto scabrosa. Intanto godete della vostra solita quiete, e pace, e conservate l'amicizia al vostro



LET-

### LETTERA XXXX.

Lfine dopo tanti mesi di litigio ho ri-cevuto un dispaccio favorevole dal dipartimento di Casa reale, col quale mi si per-mette di poter intraprendere lo scavo nel luogo della cappella di S. M. del soccorso. Cost darò principio al mio terzo scavo nella stagio-ne la più bella, e nel luogo il più samoso. Se nè due miei scavi proseguiti per sette anni ho ritirati tanti monumenti degni di essere conservati ne più celebri musei non dubito, che quello, che intraprendo con sommo gusto nel corrente anno 1793 nel palazzo di Augu-fto ingrandito da Tiberio col nome di villa di Giove, mi procurerà il piacere di comunicar-vi a suo tempo altre notizie interessanti, e monumenti scavati. In quello scavo si deve atterrare una montagna più grande di quella del palazzo della marina da me descrittavi, e se non vi trovo monumenti degni di essere situati ne'musei, almeno ci scopriro tutto il sito del palazzo di Tiberio, lasciando aperte le camere scavate per essere ammirate da ogni viaggiatore amante di antichità, siccome ho pattuito nel contratto. La più gran parte di questo terreno è inculta, ma il campo è assai vasto, e non si potrà così presto finire. Adunque, caro amico, il desiderio, che voi avevate, di scavare in questa celebre villa, sarà tra poco adempito, e se venite nell'autumno, arrivate a tempo di vedere scoverte varie camere sotterrate, e vi resterà ancora un grande spazio da proseguire, che si stende 20 moggi.

Vi ho promesso di parlare del mio cameo rappresentante Germanico, che sin' adesso non ho adempito. La cagione è stata, perchè ancora viaggiava, e per dirvela chiaramente, lo mandai in Roma, dove per più mesi è stato ammirato; nè vi è mancato chi me n'abbia satta un' offerta generosa. Poi lo ritirai, e l'ebbi per la seconda volta all' ammirazione di tutti i più illustri conoscitori, e dilettanti. Finalmente l'ho mandato in Vienna per una richiesta particolare, di dove non ho avuto sinora riscontro.

Gli altri monumenti rari scavati, de' quali nel seguito della mia corrispondenza non vi ho denominato il possessore, sono tutti in mio potere, de' quali vi lascio il piacere di fare una scelta secondo vi aggradirà, o i vostri a-

mici desidereranno.

Non mi resta altro adunque di descrivere di Capri, avendovi spiegato lo stato antico, e presente, ed i miei scavi ivi fatti da sette anni. Credo di aver adempito quelchè vi ho promesso, e quanto avete desiderato di sapere. Del resto mi riserbo di comunicarvi altre notizie, ed antichità di Capri, quando aurò terminato il mio scavo nella villa di Giove.

Paf-

Paffando queste mie lettere, che finora avete gelosamente conservate, alle mani di altri, sarei glorioso, se la mia pianta di Capri, e l'indicazione delle dodici ville in esse descritte animassero molte persone ad intraprendere colà degli scavi, perchè in questa maniera cagionerei un gran vantaggio agl'isolani per la continua circolazione del numerario, ed una maggior sertilità a' loro terreni collo scoprissi unte ruine. Così crederei, che più resterebbero civilizzati, e sorse a suo tempo mi sarebbero grati per quanto ho satto in loro bene. Del resto amatemi, come cordialmente vi amo, e credetemi sempre.

# FINE.

#### FLENCO DELLE LETTERE.

|                 | promette all'amico    |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| ·               | lare degli scavi, c   | ed antichità d   |
| Capri.          | <b>a</b>              | pag.             |
|                 | ressione, che fa qui  |                  |
| mo-colpo ac     | d ogni forastiore da  | il lido di Na    |
| poli.           | • • • •               |                  |
|                 | portunità, per la     | quale l'autore   |
|                 | i la prima volta.     | 5                |
|                 | mo scavo fatto neli   | l'isola nel site |
| "detto Castig   | lione.                |                  |
| Lett. V. Uso    | de primi marmi r      | itirati da Ca-   |
| pri .           |                       | 12               |
| Lett. VI. Scri  | ttorl antichi, e mo   | oderni di que-   |
| st'isola.       |                       | 14               |
| Lett. VII. De,  | scrizione topografica |                  |
| Capri. Tav.     |                       | 16               |
|                 | condo scavo in Cast   |                  |
|                 | un vaso. Tav. II.     |                  |
|                 | i abitanti dell'ist   | ola, e dimora    |
| di Augusto i    |                       | 22               |
|                 | scavo in Castiglia    |                  |
|                 | pavimento. Tav. 1     |                  |
|                 | iorno di Tiberio in   |                  |
| Lett. XII. Proj | seguimento dello sc   | avo in Casti-    |
| glione, e sco   | verta d'un basso      | rilievo. Tav.    |
| IV.             |                       | 32               |
|                 | le di Tiberio in C    | •                |
|                 | rima detta di Gior    |                  |
|                 | tinuazione dello sca  |                  |
| NA 14           | 3                     | glio-            |
|                 |                       |                  |

| 131                                                   |
|-------------------------------------------------------|
| glione, e scoprimento di aquedotti, e teste di        |
| due puttini. Tav. II. fig. II. 40                     |
| Lett. XV. Pavimento trovato nella villa di            |
| Giove fotto Carlo III. Tav. VII. pav. IV. 46          |
| Lett. XVI. Descrizione della seconda, terza,          |
| quarta, e quinta villa di Tiberio. 48                 |
| Lett. XVII. Cameo ritrovato in Castiglione. Tav.      |
| V. 51                                                 |
| Lett. XVIII. Descrizione della sesta, settima,        |
| ettava, nona, e decima villa di Tiberio. 53           |
| Lett. XIX. Proseguimento dello scavo in Casti-        |
| glione, ed acquisto dell' ara di Cibele. Tav.         |
| VI. 55                                                |
| Lett. XX. Descrizione dell'undecimá, é duode-         |
| sima villa di Tiberio, coll'indicazione delle         |
| grotte Tiberiane, e del porto di Tregara. 98          |
| Lett. XXI. Scavo incominciato nel palazzo del-        |
| la marina, ed esame fatto nella grotta. Tav.          |
| VIII                                                  |
| Lett. XXII. Viaggio fatto in Capri per isco-          |
| prirui le miniere di metalli, e di carboni            |
| fossili. 66                                           |
| Lett. X XIII. Stato presente della città di Capri. 72 |
| Lett. XXIV. Accomodamento del terreno di Ca-          |
| stiglione, dove si trovò un frammento di Ca-          |
| meo. Two. V. fig. II                                  |
| Lett. XXV. Descrizione delle montagne di Ca-          |
| pri, c presente stato dell'isola. 79                  |
| Lett. XXVI. Sencchi , e fregi scoverei. Tav.          |
| IX. 82                                                |
| Lett. XXVII. Proseguimento del presento stato         |
| dell'ifela. 84                                        |
| Lett.                                                 |

| 132                                    | e         |
|----------------------------------------|-----------|
| Lett. XXVIII. Consimuazione dello st.  | ovo del   |
| palazzo. Scoprimento di solonne, ca    | pitelli,  |
| e basi .                               | 86        |
| Lett. XXIX. Altri punti da ofservanfi  | nel sa-   |
| lire dal porto. Antichità; che s' inco |           |
| e coltura de' campi:                   | 89        |
| Lett. XXX. Si continua la scavo del    | palazzo.  |
| Quantità di marmi ritrovati . Scovert  |           |
| scala di marmo; e d' un pavinienne     |           |
| III. papi II.                          | Oż        |
| Lett. XXXI. Descrizione di Anacapri.   | , 97      |
| Lett. XXXII. Si ragiona su i vafi etru | fci . ioi |
| Lett. XXXIII. Piante dell' isola.      | 104       |
| Lett. XXXIV. Commercio ; e traffico    |           |
| folani.                                | 107       |
| Lett. XXXV. Statud di Tiberio trop     | paża in   |
| Capri : Veduta la più bella dell' iso  | la dise-  |
| ghata, è dipinta i                     | 1 o8      |
| Lett. XXXVI. Maniera di togliere, e    | restau-   |
| rare gli autichi pavimenti.            | 110       |
| Lett. XXXVII. Generi del Commercio     | di Ca-    |
| pri i                                  | 116       |
| Lett. XXXVIII. Manifatture, pastore    | , ,       |
| vestitura degl' isolani.               | 1 20      |
| Lett. XXXIX. Consinuazione dello fer   | rivo del  |
| palazzo, e scoverta d' un' paviment    |           |
| VII. pav. III. Conclusione dello sc.   |           |
| 1792.                                  | 123       |
| Lett. XXXX. Perineffo vicevuto d' in   |           |
| dere un nuovo scavo nella villa di G   |           |
| fine delle presenti lessere.           | 127       |
| Jane - Links Links                     | /         |

# S. R. M.

#### SIGNOR E

Incenzo Orlini pubblico sampatore di quee stra fedelissima Città desiderando di sagunfire da suoi torchi un'opera intitolata. Ragguagli di vani seavi, e scoverte d'ansichità sam nell'ifela di Copri dal Sig. Hadrava, è dal medesimo comunicati per lattere ad un sue amine in Bienna: supplica la M. V. a commetterne la revisione a chi maglio lo parerà, e l'avrà a guazia ne Dana.

U. J. D. Marius Pagano in Bac Regia Studiorum Universitate Professor revideat autographum enunciati operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem, num exemplania imprimenda concerdent ad formam Regalium Ordinum, & in scriptis reserat posissimum si quidquam in eo occurrat, quod Regis juribus, honisque moribus adversetur, & si merito oppis mandant posse. Ac pro executione Regalium Ordinum idem Revisor cum sua velatione ad nos directe pransmittat etiam auvographum ad finem. Datum Neapoli die VIII. mensis Aprilis 1993.

FR. ALB. ARCH. COLOSS. REGIUS C. M.

S.R.

#### S. R. M.

#### SIGNORE

L libro del Signor Hadrava, che ha per titolo: Ragguagli di varj scavi, e scoverto di antichità satte nell' Isola di Capri non contenendo cosa, che offenda o la buona morale, o i diritti della corona; può darsi alle stampe, se la V. M. altrimenti non giudicherà. La nazione deve aver grado alla sua industria, e satica; colla quale ha posto al giorno le nascose per secoli preziose antichità, che ornano questo selice suolo. E quindi augurandoli il real permesso, mi do la gloria di sottoscrivero mi di

V. R. M.

Devotis. fedelis. suddite

Mario Pagano.

Die mensis Maji 1793. Neapoti Viso Rescripto S. R. M. sub die 27. proximi elapsi mensis Aprilis currentis anni, ac relatione U. J. D. D. Marii Pagano, de commisfione Regii Cappellani Majoris, ordine prefata Regalis Majestatis &c.

Regalis Camera S. Claræ provides, decernit, staue mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis disti Revisoris; Verum non publicetur nist per ipsum Revisorem fasta iterum Revisione af sirmetur quod concordet, servata sorma regalium

erdinum, ac etiam in publicatione servetur Reg gia Pragmatica: boc suum.

TARGIANI.

BISOGNI;

V. F. R. C.

Pascale.

Illustris Marchio Citus Przses S. R. C., & exteri Aularum Przsesti, impediti &c.

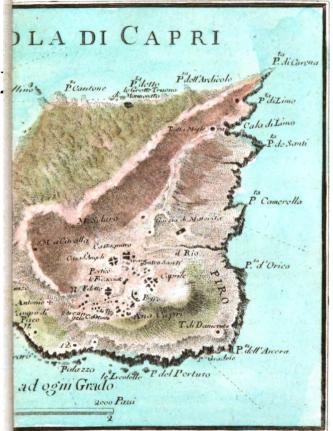

Bene Cimarelli Inci.

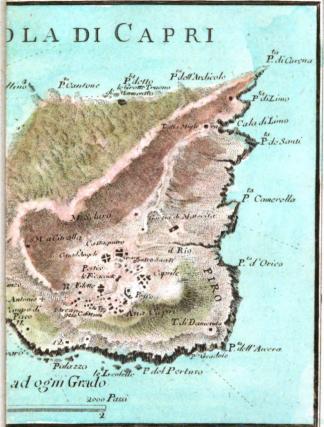

Bene Cimarelli Inci.

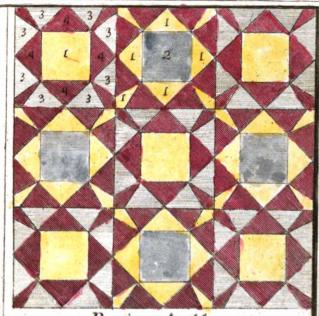

#### Pavimento II.

- 1. Giallo antico
- 2. Africano
- 3. Bigio
- 4. Porta-santa

Lung: Pal: 14.

Larg: Pal:11

F. de Grado inc.

Tav.IV.



Pigitized by GOOGLE

Tav I



Cimarelli Jass Google





mi 3. Oncie 5.

F. de Grado in Google

#### Tav.VII.

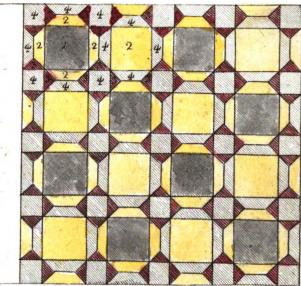

### Pavimento 4.º

- 1. Africano
- 2. Giallo
- 3. Rosso
- 4. Saravazza

Cimarelli Inc.

Tav.VIII.

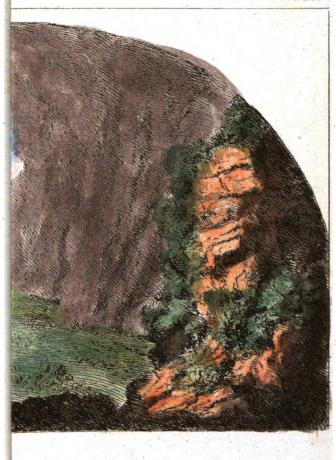

Iav.IX



d by G009

2160A

# DOES NOT CIRCULATE

## DOES NOT CIRCULATE



